

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Informazioni su questo libro

Si tratta della copia digitale di un libro che per generazioni è stato conservata negli scaffali di una biblioteca prima di essere digitalizzato da Google nell'ambito del progetto volto a rendere disponibili online i libri di tutto il mondo.

Ha sopravvissuto abbastanza per non essere più protetto dai diritti di copyright e diventare di pubblico dominio. Un libro di pubblico dominio è un libro che non è mai stato protetto dal copyright o i cui termini legali di copyright sono scaduti. La classificazione di un libro come di pubblico dominio può variare da paese a paese. I libri di pubblico dominio sono l'anello di congiunzione con il passato, rappresentano un patrimonio storico, culturale e di conoscenza spesso difficile da scoprire.

Commenti, note e altre annotazioni a margine presenti nel volume originale compariranno in questo file, come testimonianza del lungo viaggio percorso dal libro, dall'editore originale alla biblioteca, per giungere fino a te.

#### Linee guide per l'utilizzo

Google è orgoglioso di essere il partner delle biblioteche per digitalizzare i materiali di pubblico dominio e renderli universalmente disponibili. I libri di pubblico dominio appartengono al pubblico e noi ne siamo solamente i custodi. Tuttavia questo lavoro è oneroso, pertanto, per poter continuare ad offrire questo servizio abbiamo preso alcune iniziative per impedire l'utilizzo illecito da parte di soggetti commerciali, compresa l'imposizione di restrizioni sull'invio di query automatizzate.

Inoltre ti chiediamo di:

- Non fare un uso commerciale di questi file Abbiamo concepito Google Ricerca Libri per l'uso da parte dei singoli utenti privati e ti chiediamo di utilizzare questi file per uso personale e non a fini commerciali.
- + Non inviare query automatizzate Non inviare a Google query automatizzate di alcun tipo. Se stai effettuando delle ricerche nel campo della traduzione automatica, del riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) o in altri campi dove necessiti di utilizzare grandi quantità di testo, ti invitiamo a contattarci. Incoraggiamo l'uso dei materiali di pubblico dominio per questi scopi e potremmo esserti di aiuto.
- + Conserva la filigrana La "filigrana" (watermark) di Google che compare in ciascun file è essenziale per informare gli utenti su questo progetto e aiutarli a trovare materiali aggiuntivi tramite Google Ricerca Libri. Non rimuoverla.
- + Fanne un uso legale Indipendentemente dall'utilizzo che ne farai, ricordati che è tua responsabilità accertati di farne un uso legale. Non dare per scontato che, poiché un libro è di pubblico dominio per gli utenti degli Stati Uniti, sia di pubblico dominio anche per gli utenti di altri paesi. I criteri che stabiliscono se un libro è protetto da copyright variano da Paese a Paese e non possiamo offrire indicazioni se un determinato uso del libro è consentito. Non dare per scontato che poiché un libro compare in Google Ricerca Libri ciò significhi che può essere utilizzato in qualsiasi modo e in qualsiasi Paese del mondo. Le sanzioni per le violazioni del copyright possono essere molto severe.

#### Informazioni su Google Ricerca Libri

La missione di Google è organizzare le informazioni a livello mondiale e renderle universalmente accessibili e fruibili. Google Ricerca Libri aiuta i lettori a scoprire i libri di tutto il mondo e consente ad autori ed editori di raggiungere un pubblico più ampio. Puoi effettuare una ricerca sul Web nell'intero testo di questo libro da http://books.google.com





LELAND STANFORD JVNIOR VNIVERSITY

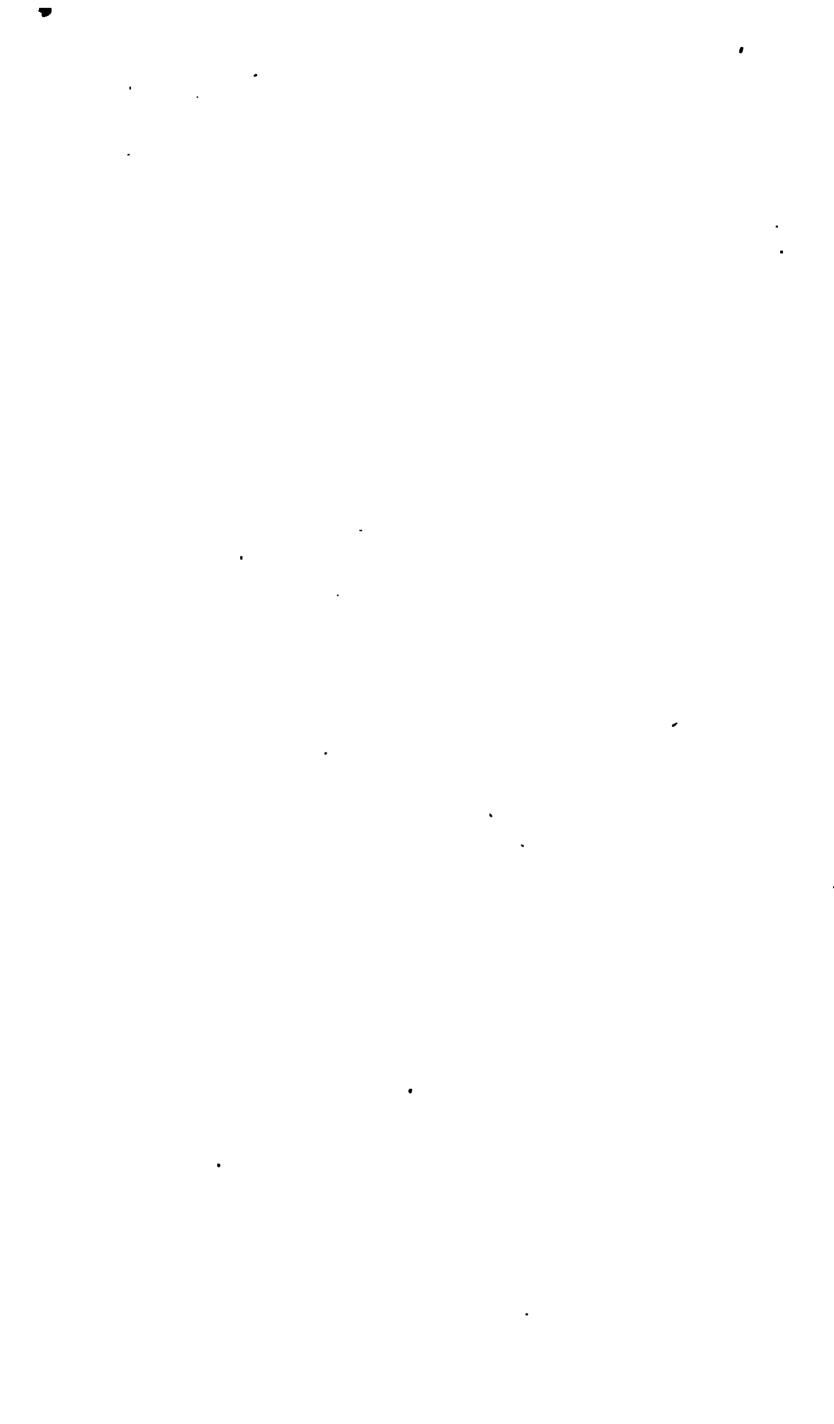

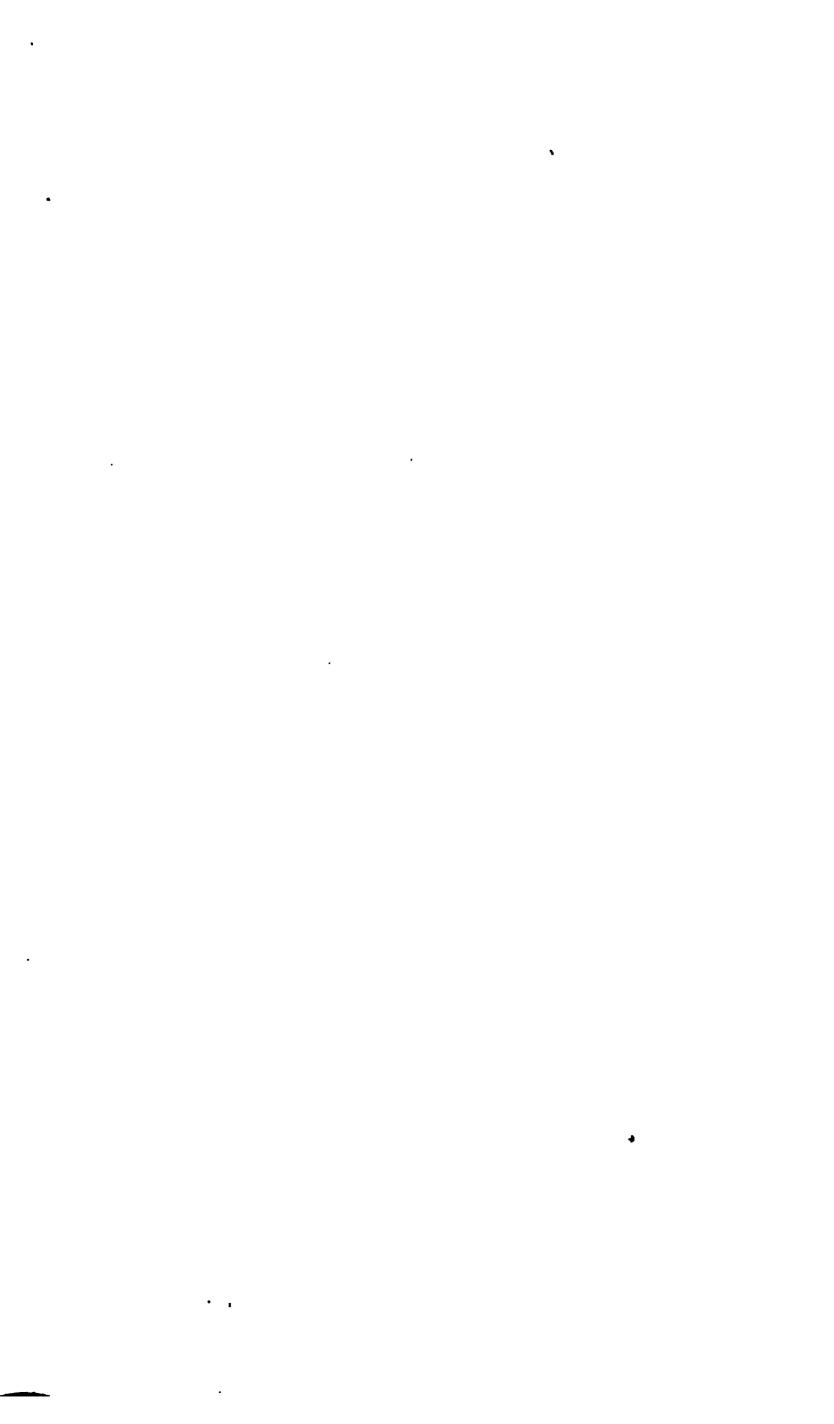

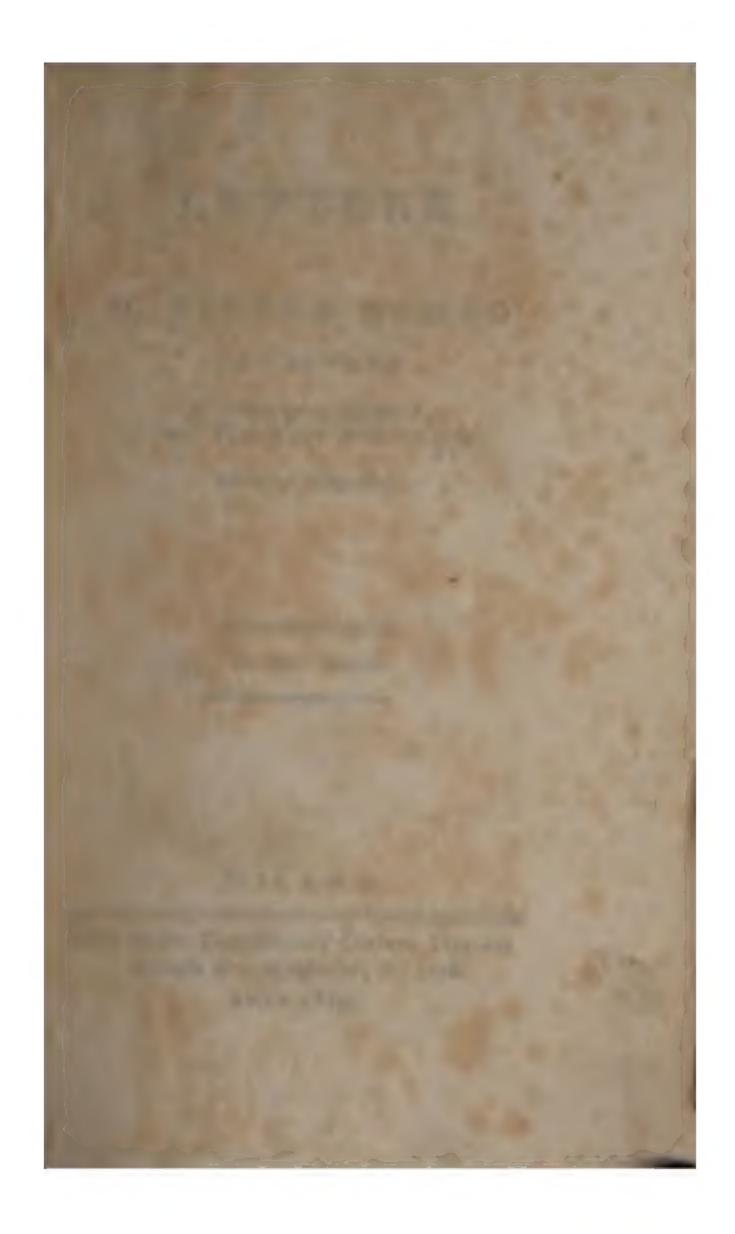



### LETTERE

DI

### M. PIETRO BEMBO

CARDINALE

A' Prencipi & Signori, e suoi Famigliari Amici scritte,

Divise in undici libri.

VOLUME TERZO.

MILANO

Dalla Società Tipografica de' Classici Italiani contrada di s. Margherita, N.º 1118.

ANNO 1810.

# 

### DELLE LETTERE

DI

### M. PIETRO BEMBO

VOLUME TERZO.

#### LIBRO PRIMO.

A Messer (1) Ercole Strozza.

A Ferrara.

che vi debbo io dire? Io leggo è scrivo e penso e parlo e con voi e con

<sup>(1)</sup> Dello Strozza si è fatta menzione nella terza parte del Vol. II. Ora

#### VOLUME TERZO.

altrui più sovente senza fallo alcuno di quello, che è da credere, che facciate voi meco; se non per altro rispetto, almeno perciò, che io non ho chi così spesso interrompa e sturbi i miei ragionamenti e pensieri qua, come avete costà voi. Perchè non cangierei con gli onori di tutti cotesti vostri tribunati e seggi, nè con la turba de' vostri Clienti questa mia ingloria e solitaria vita. Se non che d'un bel sol troppo si perde, del quale non si perde così in cotesta civile e Urbana. Ma confortomi, che vi dee incominciare a piacere il viver separato, e la solitudine, come fa a me, poscia che non potendola voi andare ad usare ne' lontani luoghi, v'ingegnate di ritrovarla in città ne' romitori delle Certose. Le quali se sempre fossero di quella maniera, che furono il giorno, che esse ebbero voi con la Signora Duehessa alle loro cene, chi non si facessa Certosino, sarebbe da dire, che egli non credesse nell'evangelo e nella nostra fede. Ma basti tanto per giuoco. Voi da vero

aggiugniamo, che in parecchi luoghi delle opere di lui fu il Bembo con segnalate espressioni lodato, e specialmente nel Poema intitolato Venatio a car. 18. della edizione di Aldo del 1514. in 8. alla Signora Duchessa basciate la mano per me, ed alla gentile madonna Agnola, ed a quelle altre Donne e Donzelle mi raccomandate, ed alcuna volta di cotesto mondo scrivetemi due parole. Se Carlo mandasse a me sue lettere, che prima nelle mani vostre venissero, con le quali vi paresse che fosse un libriccino, levatenelo, che fia il Properzio della Cintia, e dategliene senza altramente mandarnelo qua giù, acciocchè almeno la tardezza di questo cammino ancora non me le faccia parer di negligente neghittosissimo. Non so quale possa esser la cagione di questo indugio, che dalla vostra venuta in qua non ho lettere da lui. Io me ne vergogno oggimai. State sano. A' 3. d'Agosto 1503. la Ostellato.

### A Messer Bernardo Bibiena secretario del Cardinal de' Medici. A Roma.

Ancora che io non sappia se sete ritornato a Roma, e solamente lo stimi per
conjettura, pure non posso tenermi dallo
scrivervi, caro e dolce Bernardo mio, non
tanto perchè io abbia di che scrivervi,
quanto per ragionar con voi, del quale
così volentieri e tante volte penso il dì,
che poscia che io veder non vi posso, convengo sfogare il pensier pregno per quella
via, che m'è data, e questa è la scrittura.

Quale stella, o quale mia colpa non vuole, che io colà viva, dove io vorrei? Giurovi per solo Iddio, che io non mi posso per niente conformare e racchetare a questa ambiziosa, o mercantile vita; ed a prender, come si conviene a chi in questa comunanza dimora, i costumi della città, e la maniera delle sue genti, in modo mi siede nell'animo l'antico mio disiderio, sì degli studj, i quali in tutto mi toglie o la nostra universale ambizione, o il mercatantare, che qui è in prezzo e ad usanza, e sì di quel vostro vivere cortese e libero di Roma, che ogni di più m'accende e sollecita, che io il cerchi. Vorrei o potere amar questo modo di vivere, che può nondimeno essere e splendido ed illustre molto a chi vi si mette animoso e di voglia, poscia che io dentro vi sono; o amando io l'ozio e cotesta libertà, poterla oggimai tenere e possedere, e non disiderarla ed agognarla sempre invano, come io fo, nè posso altramente fare. E dicovi, che se io avessi maggior fortuna, che io non ho, o se io pure avessi tanto meritato col nostro Signor Vicecancelliere, che io certo credessi che egli avesse a pigliar la protezion mia, quando io a Roma venissi, nè di mano la si lasciasse infino attanto, che io non avessi modo di poterlo servire onoratamente, io non mi potrei contenere del venirvi, per istarmi e per vivermi con voi. Ma il pensare, se ie cestà venissi senza modo di potervi dimorare agiatamente, che potesse avvenire, che io poco onorato e poco riposato vi vivessi, mi ritiene in questa e suggetta e ristretta ed a me grave e nojosa vita mal mio grado. Vedete oggimai voi, quale stato è il mio, che quello, di che io sono dovizioso, non mi piace, anzi egli m'è a fastidio, e di quello, che infinitamente mi gioverebbe, casso e lontano mi sento essere, senza saper come giugnerlo e acquistarlo, che mi vaglia. Voi queste cose, che io come a me stesso vi scrivo, non ragionerete con persona, traendone sempre il Signor Vicecancelliere, a cui nessuna parte del mio animo voglio che sia nascosa giammai. Aspetto disiderosamente quella contezza de' beneficj di San Giovanni, che m'avete promessa, e vorrei, se potesse essere, che non s'in-dugiasse per voi a mandarlami. Il vostro Capitolo, che voi la Vogliolosa chiamate, anco aspetto quando che sia. Che vi debbo io dir più? Scrivetemi, vi priego, spesso, se volete che io con alcun refrigerio viva, che nessuno altro piacere ho, che quello, che mi vien di coteste contrade. A Monsignor Reveren. Vicecancelliere bascierete la mano per me, e me umilmente raccomanderete. Se col Signor non men mio, come dite, che vostro, Monsignor de' Medici farete il simigliante, ciò mi fia molto caro. Abbracciatemi il Magnifico,

o volume terzo.

e state sano. A' 29. d'Agosto 1505. Di Vinegia.

### A M. Bernardo Bibiena. A Roma.

Ebbi le vostre lettere, e poco appres-so chiamato dalla Sig. Duch. andai ad Urbino, e trovai che S. S. avendo avuto novella che 'l Vescovato di Padova era stato conferito a M. Reveren. Vicecancelliere, avea scritto a S. Sign. pregandola della pensione per me. Nè potean le lettere essere ancora in Bologna, che s'intese, come a Vinegia il Vescovo di Vicenza l'avea avuto. Perchè poco mi pare che avanzi più o a lei di scrivervi sopra ciò, o a me di pensarvi. Di quella Badia, della quale è data la riserva, pazienza. E buona pezza, che io non so quello, che avvenuto sia del henificio della croce, che si dovea spedir sin quando io da voi mi dipartii, la supplicazion del quale fu smarrita, e poi non istava bene. Io l'avea oggimai dimenticato per non ve ne dare altra noja. Ma Madonna Emilia questi giorni ricordandolmi ha voluto che io ve ne scriva. Non v'incresca farmene due parole. Il mio (1)

<sup>(1)</sup> Il Sonetto dee essere quello che incomincia: Mentre il fero destin mi toglie

Sonetto che vi piaccia, m'è caro, e più ancora m'è caro ciò, che io veggo che voi con diligenza notate le cose mie. Se non che troppo tempo e parole spendete in pregandomi che io a male non abbia lo essere avvertito e ripreso da vois Il che tutto è soverchio. Anzi non potete voi farmi piacere alcuno maggiore, che senza un rispetto al mondo dire a me quel tutto, che io so, che voi vorreste che io a voi dicessi in somigliante caso e con quella medesima sicurezza. Ebbi lettere da Brescia, nelle quali Mad. Alda mi scrive, che scrivendovi, io la vi raccomandi. Al Grasso tanto più mi raccomanderete, quanto più stimo che mi bisogni. Conciossiacosaché dal partir suo in qua per nessuna via, nè per nessuna sua lettera scritta ad Urbino io mi possa essere accorto, che egli si sia una sola volta ricordato del suo Bembo. Ma in ogni modo abbracciatelmi stretto, se tuttavia fatto vi verrà il poterlo abbracciare. A M. Cesare ed al nostro degli amici suoi più veri dimentichevole Frisio mi raccomando per le mille, ed al mio Conte Lodovice

e vieta, nel quale l'Autore gli dimandò la luna di bronzo, come a suo luogo luna gamente dicemmo.

a cui non incomincio pure ora ad essere abbligato. Al vostro e mio Sig. Cardinale de' Medici renderete quelle grazie del suo dolce e cortese animo nelle cose mie, che sono a tanto debito convenienti. Che voi facciate per me quello, che farebbe mio fratel Bartolommeo, se egli in luogo di voi fosse, sono io così certo, che non fa mestiero che me ne diate a parole testimo-nianza. Anzi mi fido io e riposo cotanto nell'amor che mi portate, che per Dio per Dio e un'altra volta per Dio, se voi non foste in corte, io mi starei d'una mala voglia. Nè ho sostegno alcuno più dol-ce a' miei gravosi pensieri, i quali di vero non sono pochi, ne più sodo e fermo di voi, sopra l quale più s'appoggia il mio animo, che non s'appoggiano ora le mie braccia sopra questa tavola, alla quale adagiato vi scrivo. Se il cielo così a voi darà modo di poter giovare a me, come io spero di sollevarmi un di per vostra mano dal giacimento, nel quale ora so-no, assai agevolmente e voi ed io diverremo contenti. Ma non più. Amatemi e stare sano. A' 5. di Febbrajo 1506. Di Castel Durante.

# A M. Bernardo Bibiena. A Roma.

Per lettere dell' Arcivescovo di Salerno ho inteso, che le mie lettere e prime, e seconde, assai tardo vi sono venute alle mani, che m'incresce e per cagion vostra e per mia, che ne aspetto disiderosamente risposta, ed oggimai ella tarda troppo a venire. Non so-se le mie otto lettere v'hanno smarrito, e se temete più voi la fatica della penna in una scrittura, che io non fo io nelle due, parendovi poter poco guad dagnar meco in questa parte, come è ve-ro: basta bene se mi superate in un'altra forse di maggiore importanza a questo tempo, nel quale ella è in Roma prezzata più che altro. L'ufficio, che disideravate dalla Sig. Duchessa, come vi scrissi, per questi sei mesi non si può avere, perciò che era già promesso a colui, che l'avea avuto gli sei mesi passati secondo usanza. Aretelo forniti questi. E così è segnato nella lista a quel vostro amico, che la Duchessa lo impetrò dal Signor Duca a vostro nome, o fecene far nota, acciò che al tempo per dimenticanza non fosse dato ad altri. Avete gran cagione di far caso di queste Madonne l'una e l'altra, perciò che molto molto sete amato e tenuto caro ed in buon conto dalle loro Signorie. Quantunque io

sia certo che lo sappiate senza mio testimonio. Nè altro per questa, state sano. A' 28. d'Agosto 1507. Di Urbino.

# A M. Bernardo Bibiena. A Roma.

Accetto l'assoluzione, che mi date all'obbligo, che io avea con voi, di rispondere doppiamente alle vostre lettere. Ma
mon ve ne voglio molto ringraziare, che so
lo avete fatto non meno per fuggir fatica
voi, che per levarla a me. Pure in ogni
modo ve ne ringrazio. Di Gennajo e della
beatitudine, alla quale credete, che io possa essere intromesso, se sarò a Roma, e
dell'amico, che vi scrissi, che la disiderava, non ha uopo rispondere altro. Se non
che io vi priego a visitarlo alle volte senza
sconcio vostro, ed a farvi più suo ancora,
che non sete. D'Agosto (1) che sia caldo,

<sup>(1)</sup> Sotto questo nome, e sotto gli altri, che si trovano sparsi nella presente lettera, e nelle segg. scritte al Bibiena, celanosi suggetti particolari, i quali l'Autore non volle che fossero palesi, cosicchè a noi si rendono impossibili anche le conghietture, senza che il Bembo favellando di non so chi, e per celarne il nome chiamandolo Topazio scrive allo stesso Bibie,

e dell' Aurora che sia fredda, più mi duglio, che io mi maravigli. Pro dell'uno, e danno e vergogna dell'altra. A Faustina ho fatta la vostra ambasciata, vi ringrazia dell'amore che le mostrate. Per lei non mancherà, che l'opera non vada innanzi, se per altri non mancherà, dico per chi sapete che è ritroso. Increscemi che amore v'assassini più che mai, poiche non potete per ora trovare altro scampo alle insidie sue, che quello delle lettere, che se pure gli occhi alle volte vi soccorressero, meno per avventura ne stareste male. lo sono vie più gagliardo di voi, che arei molte cagioni di far le pazzie, e non le fo. Il Topazie si mostra più che mai acceso di quel fuoco, che io vi ragionai, e fanne molte dimostrazioni, che sono a colui certo sopra modo care, ma non si lascia però portere più oltra, che ove si dee. Che Cimba sia an-

na nella lettera in data de' 16. di Dicembre le parole che seguono: Guardate come scrivete di questo Topazio, che agevolmente se ne potrebbe venir in lume. Siatene avvertito. Conviene per tanto lasciare il pensiero d'inutilmente affaticarsi per sapere cosa significhino i nomi di Aurora, di Agosto, di Gennajo, di Cimba, di Topazio, di Penelope ed altri ne'quali il Bembo pose tanta cura per non essere inteso.

corata, mi duole. La Navicella verrebbe volentieri nel mio porto, se ci si potesse venire senza sospetto de' Corsali, che sono alla guardia, spero ad ogni modo che ella ci verrà; venendo lo saprete. Quel vostro amico, che amò Ipp. e fu amato, da qui innanzi averà nome M. perciocchè quello altro nome è troppo inteso, ed in questo sarà così vicino ad N. nelle scritture, come essi sono negli animi loro. Mad. Duchessa vuole andare all'Avernia, se v'anderà le farò compagnia e passerò ad ogni modo alla Patria vostra, per vedere il nide di tanto ingegno, il quale doveva essere il maggiore amico, che io avessi, ma non voglio dire più oltra. Amatemi ad ogni modo, e scrivete spesso, caro il mio Bernardo, che non potreste credere quanto io riposo e m'acqueto nelle vostre lettere. Le raccomandazioni ove bisognano. Al primo di Settembre 1507. Di Urbino.

# A M. Bernardo Bibiena. A Roma.

Jeri intendendosi qui la risoluzione di quelli tre Vescovati Cremona, Vicenza e Padova, e che Vicenza restava a Monsig. Reverendiss. Vicecanc. parve a Mad. Duchessa di richiedere a S. S. la promessa già fattale qui della pensione mia sopra detto Vescovato. Il perchè essa gli scrive assai

caldamente, come vederete. E scrive ancora a voi, che diate le lettere a Monsig. Reverend. ed aggiugniate a favore del desiderio suo quelle parole e quella instanzia, che vi parerà bisognevole ed opportuna sopra ciò. Scrivevi ancora che preghiate la Navicella a dare ajuto a questa impresa', non volendo sua S. lasciare parte alcuna non tentata, perchè questa cosa abbia buon fine. Io non sono per dirvene altro, perchè so che non bisogna, se non che e Mad. Duch. e Mad. Emilia ed il Sig. Ottaviano il quale infinitamente disidera questo successo, ed io ancora, speriamo tutti insieme senza dubbio alcuno, che Mons. Rever. non se ne tirerà a dietro, massimamente a questo tempo, che gli è tocco più fortuna da questa parte, che esso peravventura non isperava. Il perchè non gli doverà esser grave questo picciolo incarco. Ben vi priego, che se sua Sig. vi darà buona risposta, facciate che la espedizione della bolla, o di quello che se ne averà a fare, si faccia tosto, e senza indugio più che si può. E di questo vi stringo e gravo, per tutto quel-lo amore che mi portate. Parmi che abbiate assai largo campo di parlare sopra ciò e per la occasione presente, e per la caldezza della Duchessa, non voglio dire per altro rispetto, in modo che se ora non otterrete quello per me, che si cerca, io ed altri ne rimarremmo ingannati. Ottenen-

dosi io arò la stanza Romana più onorevole, che io non estimava, il che potrà giovare a nostri comuni pensieri non poco. Rimetto il tutto all'amore ed alla prudenzia vostra. Aspetto con disiderio sapere in che sarà riuscito il favore di Penclope per la lettera scritta al Gh. che ne sto con passione. Se foste sì valente uomo, che espediste e l'una e l'altra di queste bisogne, o come potremmo sperare d'aver in parte dato principio alla tela della nostra quiete. Darete ricapito allo alligato libro, ed a' Reveren. patroni nostri mi raccomandate, e non siate così scarso delle vostre lettere a chi le disidera così caldamente. A' 9. di Settemb. 1507. Di Urbino.

#### A M. Bernardo Bibiena: A Roma.

se, che mostrando egli con M. Fabrizio aver nuova commissione dal Sig. Duca e dalla Signora Duchessa sopra le cose mie, esso M. Fabrizio gli disse, che a lui bastava l'animo, se io voleva, di farmi cleggere dal Gran Maestro, e dalla religione nel Priorato di Cipri dappoi la morte del presente Priore, e che credea farmi venire detta elezione in brieve tempo. Aggiugnendo che la Religione avea ottenuta una bolla derogante ad ogni riserva fatta, eccetto quelle del Conclavi; sicchè io gli dicessi quel-

lo, che esso avesse a fare in questa materia, che io vederei, che dove esso ha il sapere, non gli manca il volere. Io gli risposi jermattina, che sono a Venezia leggi, che vietano lo impetrar benificio di qualunque guisa vivendo il possessore. Il che è fatto, perchè non si procuri la morte altruis e però, che io non cercherei questo per niente. Ma bene arei caro, che M. Fabrizio mi facesse da Rodi venire una riserva ducati tremila generale sopra i primi bene-/ ficj vacanti nello stato Viniziano. Il che credea che dovesse a lui di pari difficultà, o facilità essere; e pregai il Conte a disporre S. S. a questo fare. Priegovi vediate d'essere col Conte e con l'Arcivescovo, e provvedere che si tenti questa cosa, e se ne faccia ogni possibile. Perciocchè se io avessi questa riscrva, credo sarebbe agevole cosa farla confermare dal Papa. Il che Latto quanto mi potesse e dovesse esser caro, voi ve lo potete stimare. Quando M. Fab. non venisse così gagliardamente a questa cosa, vedete di tener qualche via, che gli s'accresca volontà. Di qua averò quelle lettere, che bisogneranno. Voi costà avete il Reverendissimo Vicecancelliere, che pure credo se ne scalderebbe alquanto, dico con M. Fab. o con iscrivere a Rodi. Avete oltra questo Nerbona, che anco peravventura agevolerà la cosa appresso il Zio volenueri. Al quale se bisognerà che di qua si scriva, fate che io lo sappia. Appresso questo

direte al Conte Lodovico che se si vedrà; che faccia a proposito, prometta a M. Fab. quello che esso vuole, e che somma gli parerà spediente di pensione, in caso che la riserva abbia esecuzione, o di quella parte che a lui parerà, che io in ogni tempo gliene farò onore. Vuolsi tenere molto silenzio sopra questo negozio, per li rispetti che sapete. Renderete infinite grazie al Conte Lodovico per me, che vedo che ha molto ani-mo e molto disiderio del ben mio. E basti. E all'Arcivescovo mi raccomandate, ancora che non faccia mestiero. Aspetto con disiderio risposta della pensione di Vicenza, la quale se verrà, come si spera, mi farà più agevole la stanza Romana, alla quale mi pare ogni dì uno anno, che io dia incominciamento. Il Sig. Prefetto venne quattro di sono qui per le poste. Sta bene, e fa carezze e buonissimo viso al mio Magnifico. La vostra Plasma vi si raccomanda assai, con la quale molto spesso di voi si ragiona, da chi vorrebbe che voi foste in grazia di tutto il mondo tanto quanto sete con M. o almeno di Panuzio. Qui si dubita che le lettere, che vi porta ora il Sig. Enea de' Pii della Illustrissima Signora Duchessa di Ferrara, v'abbiano a tener superbo quindici giorni. Però guardatevi, che non si dubiti del vero. Io non ho già cagione alcuna d'insuperbirmi io, che mille anni sono non ne ho avuto niuna. State sano e per l'amor di Dio non fate tanta penuria delle vostre lettere, che tosto tosto incomincierò a chiamarvi ingrato e disamorevole. A' nostri Reverendissimi basciate la mano per me. A' 13. di Settembre 1507, Di Urbino.

#### , A Messer Bernardo Bibiena. A Koma.

Ho da rispondere a due vostre di 22. e di 24. Incomincierò adunque dalla primiera. Iscusovi del silenzio, che avete tenuto meco molti giorni, poscia che avevate così possente cagione da farvi scordare ogni altro pensiero. E con N. mi rallegro della ricuperata sanità di Virginia, riprendolo tuttavia di quella sua così rigida disposizione, se colei moriva. Così si può peccare troppo essendo amorevole, come essendo poco. Duolmi del pericolo d'aver grande bastonata degli allumi, nel quale è il nostro M. Agostino, e disiderogli sopra modo buon fine. Della cosa di M. Fab. il Conte me ne dà buonissima speranza. Il perchè a me pare quello, che pare a voi, che se ne debba fare fondamento. E così farò, e per meglio poter fare e questo e altro, io delibero d'essere questo Ottobre, o almeno questo Novembre, a Roma, se io ne dovessi volgere il mondo sottosopra. Il Conte senza fallo alcuno fa per me tutto quello che può, ed amore-

volissimamente vi s'adopera e vi pensa, e mi sollecita al venire alla corte; il che, acciocchè mi sia più agevole, e' mi pro-mette la stanza di Pavia, che è sotto Belvedere, la qual cosa soprammodo m'è cara, sì perchè sarà la stanza gentile e comodissima e vicina al palazzo, e si perchè, come dice il Conte, vedendomi il Cardinale in casa sua, gli parerà esser tenuto a favoreggiarmi. Questo quanto alla prima. Quanto alla seconda dico, che i ringraziamenti vostri d'intorno all'ufficio promesso al vostro amico, Mad. Duchessa leggendo quella parte della vostra lettera, se gli ha fatti essa stessa, e dice che fate bene a conoscervi e chiamarvi voi stesso Fojano, ma che sete tuttavia Fojano gentile. Mad. Emilia medesimamente ha letta quell'altra parte aspettante alla trama dellosura, e molto ve ne ringrazia, e restane soddisfattissima, ma dice non esser per questo più vostra, di quello che ella era prima, la cosa non uscirà in luogo dove possa allagare, non ne dubitate. Al Mag. l'ho comunicata, come volete. Che Gennajo sia pure ancora freddo, non è da maravigliarsi. A me piace assai, che vi abbiate fatto chiaro quello, che era dubbioso fra noi. Ma se io vengo a Roma, o esso si potrà mutar di volontà, o a me potrà avvenire non bisognarmi lo entrare in quella beatitudine. Ve ne rendo molte grazie. Questa vostra lettera è stata sì cortese, che ella m'ha

ristorato tutto l'affanno della tardità vostra passata nello scrivere. Quanto m'è piaciuta quella parte dove dite, che l'Aurora è tut-ta in voler la corniola. Quanto quella altra della Filosofia de' denari. Ma ella riuscirà come dite in barreria, non per altro, se non perchè credo non siate voi più avventurato di quello, che io mi sia io. La Navicella è stata nel porto con grande sesta e piacer di N. e suo. Sopra la qual cosa mi dice N. che quando sarà con voi, vi ragionerà una navigazione che fu non meno dilettevole che maliziosa. Le vostre raccomandazioni ho fatte tutte. Rendovene altrettante raddoppiate. Ecco il fine del mio rispondervi alla seconda vostra. Ora m'avanza dirvi, che perchè M. si consida assai poco nel favore de suoi, alla venuta e dimora che esso farà nella città di Panuzio, non tanto perchè essi non possano molto, quanto perchè non vogliono potere assine, che a lui bisogni ritornare ad esser Denajo, esso priega e strigne, e quanto può grava N. a pensare di trovargli qualche fondamento di qualità, che sbasti in tenere quella sua stanza in piè finattanto alcun Dio lo ajuti, o per via della cosa che si cercava da Tideo, o per quella, che si cerca da oriente, o per alkuna altra maniera, che lo ingegno di N. faccia nascere. Perciocchè vada, come può, esso vuole esser vicino a Panuzio in ogni modo.

16 corata, mi duole. La Navicella verrebbe volentieri nel mio porto, se ci si potesse venire senza sospetto de' Corsali, che sono alla guardia, spero ad ogni modo che ella ci verrà; venendo lo saprete. Quel vostro amico, che amò Ipp. e fu amato, da qui innanzi averà nome M. perciocchè quello altro nome è troppo inteso, ed in questo sarà così vicino ad N. nelle scritture, come essi sono negli animi loro. Mad. Duchessa vuole andare all'Avernia, se v'anderà le farò compagnia e passerò ad ogni modo alla Patria vostra, per vedere il nide di tanto ingegno, il quale doveva essere il maggiore amico, che io avessi, ma non voglio dire più oltra. Amatemi ad ogni modo, e scrivete spesso, caro il mio Bernardo, che non potreste credere quanto io riposo e m'acqueto nelle vostre lettere. Le raccomandazioni ove bisognano. Al primo di Settembre 1507. Di Urbino.

### A M. Bernardo Bibiena. A Roma.

Jeri intendendosi qui la risoluzione di quelli tre Vescovati Cremona, Vicenza Padova, e che Vicenza restava a Monsig. Reverendiss. Vicecanc. parve a Mad. Duchessa di richiedere a S. S. la promessa già fattale qui della pensione mia sopra detto Vescovato. Il perchè essa gli scrive assai

caldamente, come vederete. E scrive ancora a voi, che diate le lettere a Monsig. Reverend. ed aggiugniate a favore del desiderio suo quelle parole e quella instanzia, che vi parerà bisognevole ed opportuna sopra ciò. Scrivevi ancora che preghiate la Navicella a dare ajuto a questa impresa', non volendo sua S. lasciare parte alcuna non tentata, perchè questa cosa abbia buon fine. Io non sono per dirvene altro, perchè so che non bisogna, se non che e Mad. Duch. e Mad. Emilia ed il Sig. Ottaviano il quale infinitamente disidera questo successo, ed io ancora, speriamo tutti insieme senza dubbio alcuno, che Mons. Rever. non se ne tirerà a dietro, massimamente a questo tempo, che gli è tocco più fortuna da questa parte, che esso peravventura isperava. Il perchè non gli doverà esser grave questo picciolo incarco. Ben vi priego, che se sua Sig. vi darà buona risposta, facciate che la espedizione della bolla, o di quello che se ne averà a fare, si faccia tosto, e senza indugio più che si può. E di questo vi stringo e gravo, per tutto quello amore che mi portate. Parmi che biate assai largo campo di parlare sopra ciò e per la occasione presente, e per la caldezza della Duchessa, non voglio dire per altro rispetto, in modo che se ora non otterrete quello per me, che si cerca, io ed altri ne rimarremmo ingannati. OttenenMolto m'ha pregato sopra ciò caldamente, che io ve ne scriva. Così adunque fo. Il che se a lui verrà fatto, spera che possiate insieme con lui tosto cantare: Non jam amplius vivemus, sed vivimus. Pensateci, pensateci, e scrivetemi qualche cosa, che io gli abbia a dire. Amatemi e state sano. Antonio Maria e Cola vi si raccomandano. Voi mi raccomanderete a Monsig. Vostro Reveren. ed a quegli amici co' quali vi verrà bene poter fare questo ufficio, e sopra tutto a voi stesso, il mio dolcissimo soavissimo amantissimo Bernardo. A' 29. di Settemb. 1507. Di Urbino.

# A Messer Bernardo Bibiena. A Roma.

Tornail jerisera da Padova. Mio padre, il quale è stato molto grave, sta bene, hammi imposto, che come io sia a Roma, o raccomandi melto diligentemente a Monsignor Reverendissimo vostro. Uno degli ntensi disideri suoi è veder la casa vostra nel suo primiero stato. Trovai le vostre de' 30. del passato, alle quali non fa bisogno di molta risposta. Ringraziovi dell'ufficio fatto con Rosa. Della Vigna di Monsignor di Pavia vedo ancora quanto scrivete. Ic da me pensava, quello che pensate ancor voi, che più? Delle nuove di qua dal Conte sarete informato a pieno, il quale ne ha lunga e particolare informazione

da Messer Cesare: però mi taccio. Solo vi dico che chi possendo star cade tra via, Degno è, che mal suo grado a terra giaccia. Del parente d'oriente, me ne sono riso tra me. O come la fortuna governa alle volte hene queste cose. Salutatemi M. Marco Cavallo, e pregatelo, che sia contento di fare, che io veder possa quelli suoi nuovi sonetti, che dite, che me ne farete piacer singolare. Al Beroaldo dite, che si sono smarrite alcune sue lettere, che venivano da M. Niccolò Tepolo ed a lui mi raccomandate. Al mio cortese e valoroso 'Arcivescovo per le mille, so che io erro a non gli scrivere ora, ma non ho tempo. E così al mio Conte. State sano. Per lo primo poi più allungo. A' 13. di Novembre 1507. Di Urbino.

# A Messer Bernardo Bibiena. A Roma.

Se io vi raccomandassi le cose del Signor Conte Gio. Franc. da Gambara, so io, che mi direste assai peggio, che moccicone e smemorato. E se io nol fo, si potrà credere, che io non le abbia a cuore, abbiate pacienzia, e tenetemi per quello, che voi volete, che io ve le voglio raccomandar tanto, quanto io v'abbia mai in alcun tempo raccomandate le mie. Pierfranc. viene a Roma per le bolle della rinunzia della Badia, che è stata buona

corata, mi duole. La Navicella verrebbe voi lentieri nel mio porto, se ci si potesse venire senza sospetto de Corsali, che sono alla guardia, spero ad ogni modo che ella ci verrà; venendo lo saprete. Quel vostro amico, che amò Ipp. e fu amato, da qui innanzi averà nome M. perciocchè quello altro nome è troppo inteso, ed in questo sarà così vicino ad N. nelle scritture, come essi sono negli animi loro. Mad. Du chessa vuole andare all'Avernia, se v'ande-rà le farò compagnia e passerò ad ogni modo alla Patria vostra, per vedere il nide di tanto ingegno, il quale doveva essere il maggiore amico, che io avessi, ma non voglio dire più oltra. Amatemi ad ogni modo, e scrivete spesso, caro il mio Bernardo, che non potreste credere quanto io riposo e m'acqueto nelle vostre lettere. Le raccomandazioni ove bisognano. Al primo di Settembre 1507. Di Urbino.

# A M. Bernardo Bibiena. A Roma.

Jeri intendendosi qui la risoluzione di quelli tre Vescovati Cremona, Vicenza e Padova, e che Vicenza restava a Monsig. Reverendiss. Vicecanc: parve a Mad. Duchessa di richiedere a S. S. la promessa già fattale qui della pensione mia sopra detto Vescovato. Il perchè essa gli scrive assai

caldamente, come vederete. E scrive ancora a voi, che diate le lettere a Monsig. Reverend. ed aggiugniate a favore del desiderio suo quelle parole e quella instanzia, che vi parerà bisognevole ed opportuna sopra ciò. Scrivevi ancora che preghiate la Navicella a dare ajuto a questa impresa', non volendo sua S. lasciare parte alcuna non tentata, perchè questa cosa abbia buon fine. Io non sono per dirvene altro, perchè so che non bisogna, se non che e Mad. Duch. e Mad. Emilia ed il Sig. Ottaviano il quale infinitamente disidera questo successo, ed io ancora, speriamo tutti insieme senza dubbio alcuno, che Mons. Rever. non se ne tirerà a dietro, massimamente a questo tempo, che gli è tocco più fortuna da questa parte, che esso peravventura non isperava. Il perchè non gli doverà esser grave questo picciolo incarco. Ben vi priego, che se sua Sig. vi darà buona risposta, facciate che la espedizione della bolla, o di quello che se ne averà a fare, si faccia tosto, e senza indugio più che si può. E di questo vi stringo e gravo, per tutto quello amore che mi portate. Parmi che abbiate assai largo campo di parlare sopra ciò e per la occasione presente, e per la caldezza della Duchessa, non voglio dire per altro rispetto, in modo che se ora non otterrete quello per me, che si cerca, io ed altri ne rimarremmo ingannati. Ottenen-

d'Ippolito: il secondo dell'Aurora. Mi giura che non gli vorrebbe perdere per si voglia gran cosa. Vorrebbe che ne diceste una parola a suo fratello. Io vorrei ben dire, che io aspetto da voi avviso di molte cose, ma se io non l'ho di nulla, come l'averò io di molte cose? Voi mi castigate. Ma io me ne vendicherò, che ho mille cese belle da scrivervi, e non ne voglioscrivere mezza una. Ebbi l'altro di una piacevolissi epistola del Beroaldo scritta nelvostro camerino, che gli ebbi invidia. Risponderogli come io possa. Se vorrete vedere una mia nuova figliuola, l'Arcivescovo di Salerno ve la potrà mostrare. Priegovi vedetela prima che alcuno altro, e scrivetemene minutamente il parer vostro. Dovvi licenza ancora, anzi ve ne stringo, che la emendiate. L'alligata a Terpandro. Tutto il mondo saluta Terpandro, e gli ricorda a tosto ritornare, siccome fu la sua promessa. Al mio Onorato Messer Giulio Tomarozzo dite che mi raccomandi. Voi al Beroaldo, ed a' miei Gentilissimi Porcari. A' 2. di Decembre 1507. Di Urbino.

# A M. Bernardo Bibiena. A Roma.

Jersera ebbi la vostra de 30. del passato , tarda come vedete, ma cara e dolce come mi sogliono essere tutte le vostre e

tanto più, quanto io le ho più rare, che sapete, che voluptates commendat rarior usus. Come che io ne sia poco contento; che vorrei molto più tosto vedere ogni di vostre lettere, ed ogni di avervia rispondere, che non le vedere se non così di radole Se l'amico vostro da Cesena non si trovò scritto nel libro degli uffici, fu per traco. taggine di M. Jer. Staccoli, al quale la Sig, Duchessa avea dato commissione che ve lo ponesse. E se ora v'è scritto Terzo, come dite, non vi caglia, che questo ordine di primiero o secondo non è guardato. La Sig. Duchessa vuole, che lo abbiate, secondo che ella v'ha promesso, subito dopo questo che l'ha ora, e dice, che ella sarebbe uccellata vie più che l'amico vostro, se esso non lo avesse. Averete con questa una i lettera di Sua Eccell. sopra ciò, la quale. più ha caro far cosa che vi piaccia, che non avete voi d'esser compiaciuto. Sicchè potete dire all' amico vostro che stia. con l'animo riposato, e non ne dubiti. Piacemi assai quel capitoletto della vostra lettera, dove scrivete che io vi perdoni se voi mi date troppa briga. O bel trovato. Le nuove della Cimba, e della idropica mi sono care, e della nuova plasma d'Oriente, rendovene grazie, e priegovi a non tacermi tutto quello, che sapete, che io intenderei volentieri. Il Topazio si mostra più caldo che mai, ande se io vi disessi, che M. sia freddo, non mel credete.

egli s'è alquanto riscaldato, quantunque egli si guardi da me, nè vuole, che io lo scopra. Tuttavolta non credo nè anco, che molto fuoco la arda. Ma stimo che col Topazio esso ne faccia maggior sembiante, che non è nel vero. Sono tra loro avvenute certe cosette, che gli hanno ingelositi, non senza qualche gravezza dell'uno e dell'altro. Lilia è il Secretario di M. in tutto, e del Topazio in buona parte. Ma non sa il Topazio che esso da M. sappia cosa del mondo. Ringrazio il buono animo de' Reverendiss. Vincola ed Urbino di voler far gagliardamente l'ufficio di buoni patroni per me con N. Sig. che certo m'è carissimo averlo inteso, e voi per mio nome basciatene le mani alle loro Signorie. A me pare non potere avvenire che io non vinca un dì questa dura fortuna mia, essendo io sotto il patrocinio loro. E perchè come averete inteso, non bisognerà per questo conto, che essi prendano fatica, saranno contenti di riserbare questo buono animo loro ad altra stagione. Voi mi dite, che io ho grande obbligo al Conte Lodovico da Canossa, il quale oltre all'operare per me caldamente, non cessa di ricordare a voi e ad altri tutto quello, che è da fare in benisicio mio. Sappiate che buoni di sono, che io so d'avere al Conte obbligo infinito, se merita infinito obbligo uno infinito disiderio e studio del bene altrui, ed in tutto

sarei orbo, se io non vedessi il sole. Spero se io non fornisco molto tosto i miei giora ni, che esso non solamente saperà, che io so, che egli procura diligentissimamente il ben mio, ma ancora conoscerà essersi adoperato per animo meritevole d'essere amato da lui più, che mezzanamente. Perchè Agnolo tornerà indietro con un Mulo, mandatemi quelli pezzi antichi, che io vi lasciai, che sono una tavoletta rotta con figure di basso rilievo, ed una testolina d'alabastro d'uomo, ed una di marmo di Tauro, ed una figurina di bronzo. Rispondete a Madonna Duchessa sopra le cose mie. Vedete la mia canzone, che io mandai all'Arcivescovo ed emendatela, e scrivetemene il parer vostro. Amatémi il mio caro e dolce e amorevole Bernardo. A' 9. di Dicemb. 1507. Di Urbino.

### A M. Bernardo Bibiena. A Roma.

La vostra lettera comune a tre noi; tanto m'ha fatto ridere, che ancora non mi posso racchetare, e sono quattro di che l'abbiamo ricevuta. E questo m'è avvenuto per cagione di M. Cesare, il quale entrò in tanta collera del modo, col quale a lui solo scrivete, parendogli, che meno riverenza a lui si portasse da voi, che agli altri, e che forse non si conveniva, che non volle, che Mad. Duchessa leggesse la

volissimamente vi s'adopera e vi pensa, e mi sollecita al venire alla corte; il che, acciocchè mi sia più agevole, e' mi promette la stanza di Pavia, che è sotto Belvedere, la qual cosa soprammodo m'è cara, sì perchè sarà la stanza gentile e comodissima e vicina al palazzo, e si perchè, come dice il Conte, vedendomi il Cardinale in casa sua, gli parerà esser tenuto a favoreggiarmi. Questo quanto alla prima. Quanto alla seconda dico, che i ringraziamenti vostri d'intorno all'ufficio promesso al vostro amico, Mad. Duchessa leggendo quella parte della vostra lettera, se gli ha fatti essa stessa, e dice che fate bene a conoscervi e chiamarvi voi stesso Fojano, ma che sete tuttavia Fojano gentile. Mad. Emilia medesimamente ha letta quell'altra parte aspettante alla trama dellosura, e molto ve ne ringrazia, e restane soddisfattissima, ma dice non esser per questo più vostra, di quello che ella era prima, la cosa non uscirà in luogo dove possa allagare, non ne dubitate. Al Mag. l'ho comunicata, come volete. Che Gennajo sia pure ancora freddo, non è da maravigliarsi. A me piace assai, che vi abbiate fatto chiaro quello, che era dubbioso fra noi. Ma se to vengo a Roma, o esso si petrà mutar di volontà, o a me potrà avvenire non bisognarmi lo entrare in quella beatitudine. Ve ne rendo molte grazie. Questa vostra lettera è stata sì cortese, che ella m'ha

ristorato tutto l'affanno della tardità vostra passata nello scrivere. Quanto m'è piaciuta quella parte dove dite, che l'Aurora è tutta in voler la corniola. Quanto quella altra della Filosofia de' denari. Ma ella riuscirà come dite in barreria, non per altro, se non perchè credo non siate voi più avventurato di quello, che io mi sia io. La Navicella è stata nel porto con grande festa e piacer di N. e suo. Sopra la qual cosa mi dice N. che quando sarà con voi, vi ragionerà una navigazione che fu non meno dilettevole che maliziosa. Le vostre raccomandazioni ho fatte tutte. Rendovene altrettante raddoppiate. Ecco il fine del mio rispondervi alla seconda vostra. Ora m'avanza dirvi, che perchè M. si consida assai poco nel savore de suoi, alla venuta e dimora che esso farà nella città di Panuzio, non tanto perchè essi non possano molto, quanto perchè non vogliono potere assine, che a lui bisogni ritornare ad esser Denajo, esso priega e strigne, e quanto può grava N. a pensare di trovargli qualche fondamento di qualità, che ibasti in tenere quella sua stanza in piè finattanto che alcun Dio lo ajuti, o per via della cosa che si cercava da Tideo, o per quelta, che si cerca da oriente, o per alcuna altra maniera, che lo ingegno di N. faccia nascere. Perciocchè vada, come può, esso vuole esser vicino a Panuzio in ogai modo.

Molto m'ha pregato sopra ciò caldamente; che io ve ne scriva. Così adunque fo. Il che se a lui verrà fatto, spera che possiate insieme con lui tosto cantare: Non jama amplius vivemus, sed vivimus. Pensateci, pensateci, e scrivetemi qualche cosa, che io gli abbia a dire. Amatemi e 'state sano. Antonio Maria e Cola vi si raccomandano. Voi mi raccomanderete a Monsig. Vostro Reveren. ed a quegli amici co' quali vi verrà bene poter fare questo ufficio, e sopra tutto a voi stesso, il mio dolcissimo soavissimo amantissimo Bernardo. A' 29. di Settemb. 1507. Di Urbino.

### A Messer Bernardo Bibiena. A Roma.

dre, il quale è stato molto grave, sta bene, hammi imposto, che come io sia a Roma, o raccomandi melto diligentemente a Monsignor Reverendissimo vostro. Uno degli ntensi disideri suoi è veder la casa vostra rel suo primiero stato. Trovai le vostre de' 30. del passato, alle quali non fa bisogno di molta risposta. Ringraziovi dell'ufficio fatto con Rosa. Della Vigna di Monsignar di Pavia vedo ancora quanto scrivete. Ic da me pensava, quello che pensate ancor voi, che più? Delle nuove di qua dal Conte sarete informato a pieno, il quale ne ha lunga e particolare informazione

da Messer Cesare: però mi taccio. Solo vi dico che chi possendo star cade tra via, Degno è, che mal suo grado a terra giaccia. Del parente d'oriente, me ne sono riso tra me. O come la fortuna governa alle volte hene queste cose. Salutatemi M. Marco Cavallo, e pregatelo, che sia contento di fare, che io veder possa quelli suoi nuovi sonetti, che dite, che me ne fareto piacer singolare. Al Beroaldo dite, che si sono smarrite alcune sue lettere, che venivano da M. Niccolò Tepolo ed a lui mi raccomandate. Al mio cortese e valoroso 'Arcivescovo per le mille, so che io erro a non gli scrivere ora, ma non ho tempo. E così al mio Conte. State sano. Per lo primo poi più allungo. A' 13. di Novembre 1507. Di Urbino.

## A Messer Bernardo Bibiena. A Roma.

Se io vi raccomandassi le cose del Signor Conte Gio. Franc. da Gambara, so io, che mi direste assai peggio, che moccicone e smemorato. E se io nol fo, si potrà credere, che io non le abbia a cuore, abbiate pacienzia, e tenetemi per quello, che voi volete, che io ve le voglio raccomandar tanto, quanto io v'abbia mai in alcun tempo raccomandate le mie. Pierfranc. viene a Roma per le bolle della rinunzia della Badia, che è stata buona

cosa per lo Conte. So che ne sentirete pia cere più che mezzano. Questi di s'è fatto qui gravissimo rammarico della infirmità del nostro M. Agostin Ghisi, che s'intendeva, che era senza rimedio mortale. Questa mattina poi abbiamo respirato alle nuove del miglioramento. Priegovi non vi sia grave visitarlo per mia parte, e rallegrar-vene seco, ed a lui raccomandarmi. Se io vi dicessi quanto incresceva e doleva qui il suo pericolo, forse lo credereste difficilmente, quantunque sappiate quanto si gentile e valoroso uomo merita, che ognuno si doglia del suo sinistro, non che della sua morte. Aspetto di più cose vostre lettere. Deh Dio, e perchè ne sete divenuto così avaro? basterebbe che voi foste scrittore Apostolico, ed aveste tutte le bolle di Roma nelle mani da scrivere, sì poco attendete alla scrittura delle lettere agli amici. Basciatemi Terpandro. A Mons. vostro Rev. mi fate raccomandato. A M. Giulio, a M. Luigi, al Grasso, a voi stesso. A' 26. di Novemb. 1507. Di Urbino. M. ha comunicato lo heu heu suo e del Topazio con Lilia. E non vuole da qui innanzi, che alcuna particolarità sua gli sia nascosa; M. mi ha pregato, che io ve lo scriva.

#### A Messer Bernardo Bibiena. A Roma.

Io non posso più portare in pace il vostro così lungo silenzio, nè posse far di meno, che io con voi non me ne doglia. Oggimai sete divenuto troppo più disamorevole, che io mai amorevole non v'ho estimato. Ahi Fojano Bernardo, che tanto mostra amar gli amici, quando gli vede, poscia quando essi gli sono lontani, non se ne ricorda più. Men male sarebbe alquanto meno accarezzarli, e così in ogni tempo in ogni stato mostrarsi loro sempre ad un modo, che oggi esser di fuoco nella benivoglienza ed amistà loro, domani di ghiaccio e di neve. Ma io non voglio andare più oltra rammaricandomi, che il danno sarebbe più mio, che vostro. Conciossiacosache voi poco curate di mio assanno, ed io ragionandone più e più mi cuoco e tormento. Il Mag. mi dice, che io da sua parte vi scriva, che se per caso M. Agostin Ghisi morisse, che Dio nel guardi, esso vi ricorda, che essendo egli questo anno a Roma gli diede due anelli, un Diamante in tavola con F. F. nel fondo, e una Plasma con una testa di tutto rilievo con due alette, che può esser la vittoria. Il primo fu dono

volissimamente vi s'adopera e vi pensa, & mi sollecita al venire alla corte; il che, acciocchè mi sia più agevole, e' mi pro-mette la stanza di Pavia, che è sotto Belvedere, la qual cosa soprammodo m'è cara, sì perchè sarà la stanza gentile e comodissima e vicina al palazzo, e si perchè, come dice il Conte, vedendomi il Cardinale in casa sua, gli parerà esser tenuto a favoreggiarmi. Questo quanto alla prima. Quanto alla seconda dico, che i ringraziamenti vostri d'intorno all'ufficio promesso al vostro amico, Mad. Duchessa leggendo quella parte della vostra lettera, se gli ha fatti essa stessa, e dice che fate bene a conoscervi e chiamarvi voi stesso Fojano, ma che sete tuttavia Fojano gentile. Mad. Emilia medesimamente ha letta quell'altra parte aspettante alla trama dellosura, e molto ve ne ringrazia, e restane soddisfattissima, ma dice non esser per questo più vostra, di quello che ella era prima, la cosa non uscirà in luogo dove possa alla-gare, non ne dubitate. Al Mag. l'ho comunicata, come volete. Che Gennajo sia pure ancora freddo, non è da maravigliarsi. A me piace assai, che vi abbiate fatto chiaro quello, che era dubbioso fra noi. Ma se io vengo a Roma, o esso si potrà mutar di volontà, o a me potrà avvenire non bisognarmi lo entrare in quella beatitudine. Ve ne rendo molte grazie. Questa vostra lettera è stata sì cortese, che ella m'ha

ristorato tutto l'affanno della tardità vostra passata nello scrivere. Quanto m'è piaciuta quella parte dove dite, che l'Aurora è tutta in voler la corniola. Quanto quella altra della Filosofia de' denari. Ma ella riuscirà come dite in barreria, non per altro, se non perchè credo non siate voi più avventurato di quello, che io mi sia io. La Navicella è stata nel porto con grande festa e piacer di N. e suo. Sopra la qual cosa mi dice N. che quando sarà con voi, vi ragionerà una navigazione che fu non meno dilettevole che maliziosa. Le vostre raccomandazioni ho fatte tutte. Rendovene altrettante raddoppiate. Ecco il fine del mio rispondervi alla seconda vostra. Ora m'avanza dirvi, che perchè M. si consida assai poco nel favore de' suoi, alla venuta e dimora che esso farà nella città di Panuzio, non tanto perchè essi non possano molto, quanto perchè non vogliono potere assine, che a lui bisogni ritornare ad esser Denajo, esso priega e strigne, e quanto può grava N. a pensare di trovargli qualche fondamento di qualità, che ibasti is tenere quella sua stanza in piè finattanto alcun Dio lo ajuti, o per via della cosa che si cercava da Tideo, o per quella, che si cerca da oriente, o per alcuna altra maniera, che lo ingegno di N. faccia nascere. Perciocchè vada, come può, esso vuole esser vicino a Panuzio in ogni modo.

24

Molto m'ha pregato sopra ciò caldamente; che io ve ne scriva. Così adunque fo. Il che se a lui verrà fatto, spera che possiate insieme con lui tosto cantare: Non jam amplius vivemus, sed vivimus. Pensateci, pensateci, e scrivetemi qualche cosa, che io gli abbia a dire. Amatemi e 'state sano. Antonio Maria e Cola vi si raccomandano. Voi mi raccomanderete a Monsig. Vostro Reveren. ed a quegli amici co' quali vi verrà bene poter fare questo ufficio, e sopra tutto a voi stesso, il mio dolcissimo soavissimo amantissimo Bernardo. A' 29. di Settemb. 1507. Di Urbino.

### A Messer Bernardo Bibiena. A Roma.

Tornail jerisera da Padova. Mio padre, il quale è stato molto grave, sta bene, hammi imposto, che come io sia a Roma, o raccomandi melto diligentemente a Monsignor Reverendissimo vostro. Uno degli ntensi disideri suoi è veder la casa vostra tel suo primiero stato. Trovai le vostra de' 30. del passato, alle quali non fa bisogno di molta risposta. Ringraziovi dell'ufficio fatto con Rosa. Della Vigna di Monsignor di Pavia vedo ancora quanto scrivete. Ic da me pensava, quello che pensate ancor voi, che più? Delle nuove di qua dal Conte sarete informato a pieno, il quale ne ha lunga e particolare informazione

da Messer Cesare: però mi taccio. Solo vi dico che chi possendo star cade tra via, Degno è, che mal suo grado a terras giaccia. Del parente d'oriente, me ne sono riso tra me. O come la fortuna governa alle volte hene queste cose. Salutatemi M. Marco Cavallo, e pregatelo, che sia contento di fare, che io veder possa quelli suoi nuovi sonetti, che dite, che me ne fareto piacer singolare. Al Beroaldo dite, che si sono smarrite alcune sue lettere, che ve-nivano da M. Niccolò Tepolo ed a lui mi raccomandate. Al mio cortese e valoroso Arcivescovo per le mille, so che io erro a non gli scrivere ora, ma non ho tempo. E così al mio Conte. State sano. Per lo primo poi più allungo. A' 13. di Novembre 1507. Di Urbino.

## A Messer Bernardo Bibiena. A Roma.

Se io vi raccomandassi le cose del Signor Conte Gio. Franc. da Gambara, so io, che mi direste assai peggio, che moccicone e smemorato. E se io nol fo, si potrà credere, che io non le abbia a cuore, abbiate pacienzia, e tenetemi per quello, che voi volete, che io ve le voglio raccomandar tanto, quanto io v'abbia mai in alcun tempo raccomandate le mie. Pierfranc. viene a Roma per le bolle della rinunzia della Badia, che è stata buona

cosa per lo Conte. So che ne sentirete piacere più che mezzano. Questi di s'è fatto qui gravissimo rammarico della infirmità del nostro M. Agostin Ghisi, che s'intendeva, che era senza rimedio mortale. Questa mattina poi abbiamo respirato alle nuove del miglioramento. Priegovi non vi sia grave visitarlo per mia parte, e rallegrar-vene seco, ed a lui raccomandarmi. Se io vi dicessi quanto incresceva e doleva qui il suo pericolo, forse lo credereste difficilmente, quantunque sappiate quanto sì gentile e valoroso uomo merita, che ognuno si doglia del suo sinistro, non che della sua morte. Aspetto di più cose vostre lettere. Deh Dio, e perchè ne sete divenuto così avaro? basterebbe che voi foste scrittore Apostolico, ed aveste tutte le bolle di Roma nelle mani da scrivere, sì poco attendete alla scrittura delle lettere agli amici. Basciatemi Terpandro. A Mons. vostro Rev. mi fate raccomandato. A M. Giulio, a M. Luigi, al Grasso, stesso. A' 26. di Novemb. 1507. Di Urbino. M. ha comunicato lo heu heu suo e del Topazio con Lilia. E non vuole da qui innanzi, che alcuna particolarità sua gli sia nascosa; M. mi ha pregato, che io ve lo scriva.

#### A Messer Bernardo Bibiena. A Roma.

Io non posso più portare in pace il vostro così lungo silenzio, nè posse far di meno, che io con voi non me ne doglia. Oggimai sete divenuto troppo più disamo-revole, che io mai amorevole non v'ho estimato. Ahi Fojano Bernardo, che tanto mostra amar gli amici, quando gli vede, poscia quando essi gli sono lontani, non se ne ricorda più. Men male sarebbe alquanto meno accarezzarli, e così in ogni tempo in ogni stato mostrarsi loro sempre ad un modo, che oggi esser di fuoco nella benivoglienza ed amistà loro, domani di ghiaccio e di neve. Ma io non voglio andare più oltra rammaricandomi, che il danno sarebbe più mio, che vostro. Conciossiacosachè voi poco curate di mio assanno, ed io ragionandone più e più mi cuoco e tormento. Il Mag. mi dice, che io da sua parte vi scriva, che se per caso M. Agostin Ghisi morisse, che Dio nel guardi, esso vi ricorda, che essendo egli questo anno a Roma. gli diede due anelli, un Diamante in tavola con F. F. nel fondo, e una Plasma con una testa di tutto rilievo con due alette, che può esser la vittoria. Il primo fu dono

glio, che ella mi tolga eziandio il potervi con lettere visitar qualche volta, e farvi certo, che da alcuni primi ragionamenti in qua, che il mio M. Niccolò Frisio ebbe meco di voi, sempre vi sono stato affezionato È vero, che nuovamente sì m'hanno acceso molte cose, che di voi mi scrive sovente esso Frisio, e tra le altre l'amore che dice essermi da voi portato, che non ho voluto rattener la mano di correre a questa penna, nè ho potuto; la qual mano consapevole degli affetti del cuore vi rende sicuro, che io grandemente desidero e che conosciate, che io sono già cosa vostra e che ne facciate ancor me conoscente. Ciò sia, quando vi degnerete comandarmi, dove mi sentiate buono a servirvi, e piacervi. Alla qual cosa fare grandemente vi priego. State sano. A' 3o. d' Ottobre 1505. Di Vinegia.

### A M. Giulio Tomarozzo. A Roma.

Di molte cose mi sento, valoroso M. Giulio mio, al nostro cortese Frisio tenuto, e di ciascuna grandemente, ma nel vero di nessuna tanto, anzi pur non di tutte insieme senza fallo alcuno, e perdonimi egli, quanto io gli sono dello avermi egli fatto conoscer voi. La qual cosa quantunque io stimassi già da prima per lo suo testimonio dovermi essere graziosissima e

cara, del cui diritto giudicio aveva io per lo addietro vedute molte prove, pure tutta via le vostre eleganti ed unianissime e dolcissime lettere da me nuovamente ricevute hanno fatto in maniera, che io ora molto maggior tesoro conosco avere in voi guadagnato, che nella mia dianzi credenza istimazion non era. Il quale conoscimento di quanta soddisfazione ed allegrezza sia, più agevolmente si può pensare, che isprimere o ragionando o scrivendo. Perchè al buon giudicio vostro ed alla prova degli anni vegnenti lasciandolo per ora non ne dirò più oltra. Ma al dono delle dieci medaglie, che mi fate, venendo, senza fine vi ringrazio della vostra molta cortesia, sì perchè segni sono ed immagini della antica memoria, della quale ogni parte sommamente mi suole, come dite, dilettare, e sì perchè sono elleno belle assai, e per se stesse dono grande e gentile. Terrolle adunque per queste cagioni care, e vie più ancora, perchè vengono da voi e sono primier testimonio della nostra amistà. Le vostre animose offerte non rifiuto. Userolle eziandio, quando me ne verrà mestiero, tuttavia tanto più confidentemente, quanto voi v'arete presa di me sicurtà, ed usatomi e operatomi a guisa di vostro non solo buono amico, ma ancora buon fratello. Arete con queste lettere i miei Asolani, i quali vi mando non già perchè abbiate voltossa, che meriti di stare in si caro luogo,

ma perchè non ho io pegno più caro da mandarvi a stare, che questo parto. E pure voglio, che a mia soddisfazione alcuna cosa delle mie vi stia. State sano. A'25. di Novembre 1505. Di Vinegia.

#### Al Sig. Alberto da Carpi. A Roma.

Non ha voluto la mia sventura, Illustr. Sig. mio, che V. S. sia venuta a Roma a questo tempo ultimo, che io vi sono stato, ma vi ci ha mandato subito, che mi vide partire, per farmi tanto maggiore la invidia. Il che lasciando da parte, poi che altro fare non se ne può, allegromi con V. S. e di questa venuta sua in Roma, che quello che sommamente suole a me piacere, credo ancora che a lei piaccia, cioè quella. spanza e dimora, e della qualità di questa venuta, poi che vi veniste mandato da sì grande Re. E se le cose, che trattate, succederanno secondo il disiderio vostro, tanto più me ne rallegrerò, e sentirò buona parte del piacere e dell'onore e comodo vostro ancora io forse al pari di qualunque altro, che ciò disideri. In questo mezzo \ abbraccio V. S. con questa lettera, anzi pure con tutto il cuor mio. Delle cose mie non ho che scriverle. Mio padre e tutti i miei stanno bene. Io, se V. S. non si partirà questi due mesi da Roma, la spero vedere costì, se pure si partirà, in Urbino;

47

che non penso, che tornando, non siate per far questa via. Il Signor Duca è nel letto, ma con poca gravezza. Mad. Duchessa e Mad. vestra consorte stanno benissimo. Piaceia a V. Sig. di raccomandarmi in buona grazia di Monsignor Reverendissimo di Claromont ed a voi stesso, quanto fa mestiero. A' 28. d'Agosto 1507. Di Urbino.

## A M. (1) Latin Giovenale. A Roma.

Bene dimostrate in ogni luogo ed in ogni tempo d'amarmi, Cortesiss. M. Latin mio, quando non avete voluto che a me lungamente stiano 'celati i prosperi successi delle cose vostre, e massimamente quelli, de' quali per l'amore, che io meritevolissimamente vi porto, potevate stimare

<sup>(1)</sup> Il Giovenale amicissimo del Bembo fu Legato di Paolo III. appresso la Repubblica di Venezia, ed ottenne parecchi impieghi premurosi dalla Sede Apostolica. Ebbe grido di buon Letterato, ed alcune sue Rime furono dall'Atanagi pubblicate nel Tomo I. della sua raccolta. Fanno menzione di lui il Toscano nel Peplus Italiae, il Lampridio ne' suoi versi latini, ed altri.

che io fossi disideroso di sentir nuova; per quello che a Roma mi ragionaste nell'ultimo partir mio, alla fuggita. Rendovi adunque di così cortese ufficio molta grazia, e rallegromi con voi della conservazione del vostro canonicato altrettanto, quanto faccia Anton Maria vostro, che d'allegrezza non può capere nella pelle. Appresso priego le stelle, che non così scarsamente vi donino per lo innanzi delle cose, che la fortuna ha in man sua, come fatto hanno per lo addietro; ma ve ne facciano tanta parte, quanta s'acconviene alla vostra molta virtù, e quanta alla cortesia del valoroso e gentile animo vostro è richiesta. Le nuove, delle quali mi date avviso, mi sono state gratissime. Perchè viè priego, che non vi rincresca usare questo: officio delle altre volte. Delle cose, che qui sono, poco vi posso scrivere altro, se non che si ride, si scherza, si giuoca, si burla, si festeggia, si studia, si compone eziandio alle volte. Se io avessi più tempo, che ora non ho, di questo ultimo esercizio vi manderei con questa il testimonio d'una bella canzone nata questi giorni di M. Baldassarre Castiglione mio Farollo un'altra volta. Amatemi e basciate la mano per me a Mons. vostro Reverend. del quale. sono ora maggiormente servo per questa. cortesia usata con voi, ed al mio onorato M. Persio Malvezzo mi raccomandate senza fine, e salutatemi il vostro Casanova. State

seno. A' 9. di Settembre 1506. più che in fretta. Di Urbino.

## A M. Latin Juvenale. A Roma.

Avendo io questa mattina per lettere di costà inteso V. S. esser appresso N. Sig. in buono stato, ed avere già da S. Sant. ricevuto, un dono di ducati cinquecento d'entrata, ho di ciò preso quel piacere, e quella allegrezza sentita, che si conviene all'antica e pura e grande nostra amistà, e che io so, che V. S. in ogni tempo arebbe fatto d'alcuna prosperità mia; parendomi essere a parte con voi di cotesti giustissimi avanzi e delle vostre onestissime e lieussime feste. Di che con V. S. mi rallegro di tutto il mio cuore. E tanto fo questo ufficio più volentieri, quanto spero per così vivo argomento già vedutosi della pronta cortesia di S. Beatitudine verso voi, che tosto siate per ricevere dalla sua larghezza doni e grazie molto maggiori, le quali giugnere e venire a V. S. non potranno senza mia poco meno che pari soddisfazione e contentezza. Lodato ne sia N. Sig. Dio, che in cotesta creazione ha insieme col vostro bene eziandio quello della Cristiana Rep. e di tutto'l mondo procecciato. Di che come che io mi sia questi di per lettere con Sua Sant. rallegrato. V. Sig. mi farà grazia a rallegrarsene ella ancora più pienamente e più affettuosamente a nome mio, e basciarle il Santiss. e Beatiss. piè in mia vece. State sano. A' 25. di Ottobre 1534. Di Padova.

### A M. Latin Juvenale. A Roma.

Forse non piglierei altrettanta confidence con alcuno, che oggi in Roma viva, quanto piglio con V. Sig. conoscendo l'amore e buono ed antico, che ella mi porta. Con questa confidenza M. Carlo Gualeteruzzi mio cariss. Compare e da me da fratello amato, isporrà a V. Sig. un mio antichissimo disiderio. Il quale se V. Sig. potesse trarre a fine, gliene sarei tanto tenuto, quanto non basto a dire. Essa darà fede a M. Carlo, e sopra ciò ne farrà, quanto alla sua prudenzia ed amorevolezza parrà di dover fare; alle quali due grandi e bellissime sue virtù raccomando il mio predetto antico disiderio e pensiero. V. Sig. stia sana e felicissima. A' 16. di Novembre 1534. Di Padova.

#### A M. Latin Juvenale. A Roma.

So che io non basterò a rendervi convenevoli grazie della umana e piena d'amore e di dolcissimo affetto lettera vostra. Tuttavia, quali vaglio e posso, le vi rendo, e tanto ancor più, quanto è nuova cosa quella, che ho veduta in voi, la quale non si suol gran fatto vedere oggi tra gli nomini. E questa è, che nessuno avvenimento di fortuna o lontananza di tempo ha potuto in parte alcuna mutare il constante animo vostro nella nostra di cotanti anni amicizia e carità; siccome dalle vostre parole, che so che di mezzo il vostro cuore uscite sono, ho chiarissimamente veduto. Le proferte che mi fate, io le ricevo sommamente volentieri. Porrolle ad opera, quando me ne verrà l'occasione. Ben vi priego, che siate contento basciare il piè a N. Sig. dell'onorato brieve, che S. Sant. s'è degnata mandarmi in risposta delle mie lettere. Il qual brieve si vede che proviene da quel dotto e grande e grave animo di S. Beatitudine. Io ne le rendo immortali grazie, e spero che anco il mondo averà tosto ancora egli da rendergliene molte, ed i letterati uomini particolarmente peravventura sopra tutti. Pregherò N. S. Dio per la lunga vita sua. Che stimo altro non bisognarci. M. Carlo Gualteruzzi nostro,

e piacemi che voi così il chiamiate, m'ha scritto lungamente del ragionamento fatto con voi, del quale voi mi toccate nelle vostre lettere. Siate di tutto ringraziato immortalmente. State sano, ed amatemi, come fate. A' 26. di Novemb. 1534. Di Pardova.

#### A M. Latin Juvenale Nunzio di N. S. A Vinegia.

Non so, qual nuova io avessi potuto sentir più volentieri, che udire che V. S.sia venuta a Vinegia. Onde ho voluto con queste poche righe visitarla e salutarla ed abbracciarla con l'animo, quanto più affettuosamente posso, facendogli intendere, che io voglio ad ogni modo venire ad abbracciarla costì. E però la priego a farmi sapere per questo mio, che io le mando a posta, quanto ella stima dimorare in Vinegia: acciocche io possa diliberar del quando. In questo mezzo ella piglierà queste poche cose e deboli, che io le mando, e le goderà per amor mio. Stia sana V. S. Agli 8. di Decemb. 1535. Di Padova.

# A Messer Latin Juvenale. A Vinegia.

Piacemi, che V. S. sia per venir qui. L'aspetterò disiderosamente. La quale si degnerà venire alla sua antica stanza, dico antica, perciò che io sono antico amico di V. S. E perchè maestro Girolamo da Ogobbio m'ha detto non so che del Signor Ricciardo, se V. S. conosce il Signor Ricciardo ed è suo amico, prima, che mio, io li concedo fare in ciò, come li pare. Ma se io sono vostro, e voi mio di molti anni avanti, per Dio V. S. non mi faccia questa ingiuria. Aspetto V. S. ad ogni modo, e così la priego e stringo e scongiuro a fare. A cui in questo mezzo mi raccomando. A' 13. di Dicembre 1534. di Padova.

# A Messer Latin Juvenale. A Vinegia.

Ho avuto i due sonetti vostri, che grandemente mi sono piaciuti. Ne ringrazio V. S. con la quale mi rallegro della sua singolare eloquenzia. Perciò che io ho inteso, che V. S. ha così maravigliosamente soddisfatto a quella Signoria nello ringraziarla del possesso donato, che ciascun di quelli padri non si può soddisfar di lodar-

la e portarla insino al cielo. Così fanno gli uomini valorosi, che certo in corte e in ogni luogo a questo tempo son pochi. Se posdomane partirete, N. S. Dio v'accompagni. Ma di grazia correte poco. e conservatevi non solo a N. S. ma anco alla casa e famiglia vostra. Abbracciando con tutto l cuore V. S. farò qui fine a questi pochi versi. A' 29. di Dicemb. 1534. Di Padova.

### A M. Latin Juvenale. A Roma.

La lettera vostra venutami dalla foce della Sequana e dall'Oceano Gallico, mi fa più cara, che se ella da Roma mi fosse venuta, in quanto il ricordarvij voi di me in quel luogo, e tra quelle cose grandi, le quali operavate a nome di N. S. m'è stato argomento non leggiero dell'amor che mi portate; rendovene molte grazie. L'altra lettera, che dite avermi scritta da Roma, io non l'ho avuta. Resto soddisfatto dell'opera vostra con N. S. Aspetterò, che venga quel tempo, nel qual dite, che si potrà sperare alcuna cosa d'intorno al Priorato Ungarico. E se verrà, fie bene. Se non verrà, non me ne darà molta noja. Ho fatte le salutazioni vostre tutte da quella della Signora Mad. Brigida infuoril, le quali arete fatte più comodamente voi stesso costi, dove ella è venuta. Gli altri tutti vi risa;

lutano e vi si raccomandano Da M. Carlo arete inteso quello, che s'era ordinato di supplicare a N. S. per me senza voi, non credendo, che voi così tosto doveste tornare. Ora, che sete in Roma, non mi stenderò in pregaryi a volervi disporre di spendere alquanto della vostra autorità per me in questo mío gran bisogno. Che so non essere in parte alcuna necessario il mio priego con voi, il qual sempre sete pregato dall'amore antico, che mi portate, e da quello, che sapete che io a voi porto. E pure tuttavia ve ne priego. Manderò in esccuzione il ricordo (1) vostro di mandar fuori i miei brievi. Come che la benedetta istoria, che nelle mani ho, mi tiene assai occupato. Ma rimetterò ogni cosa per sornir questa. State sano cariss. ed amantiss. M. Latin mio. A' 13. di Giugno. 1535. Di Padova.

<sup>[1]</sup> Leggasi la lettera con cui il Bembo dedicò i suoi Brevi a Paolo III., e si apparirà chiaramente, che egli per lo stimolo di Latino Giovenale diede quel libro alla luce, spinto dalle ragioni da lui addottegli, le quali in essa lettera sono diffusamente disanimate.

## A M. Latin Juvenale. A Roma.

Se io assai tardo piglio questa penna in mano per rendervi grazie dell'opera nostra posta a heneficio mio con N. S. per la quale io ho da S. Santità impetrato più di quello, che io desiderava sopra le cose di Villa nuova, scusimene la sicurtà, che anticamente io con voi ho, per cagion della quale a me pare non potere errar con voi. Come che con l'animo le vi ho cumulatissimamente rendute molti giorni sono, quando io da prima intesi da M. Carlo nostro, quanto voi v'eravate in ciò per me faticato e sollecitato amorevolmente. Ma come ve le renderò, io caro il mio M. Latino, di maniera, che basti a quello, che io di ciò tenuto vi sono? In nessun modo. Perciocchè non possono le parole sossicienti essere al fatto, quando esso avanza eziandio il pensiero. Perciocchè io non pensai mai tanto di favore e di cortesia ricevere, quanto n'ho ricevuto. E posso dire, che più ho da voi e da quegli altri Signori, che ajutato m' hanno, avuto che io non ho disiderato d'avere, dico in questa parte della Badia. Sarà dunque peravventura via meglio che io mi taccia, e serbi nell'animo l'obbligo, che io ve ne sento, che pormi a scrivervi, per dirne poco, e poveramente

ringraziarvene. Come che sia, io v'abbraccio affezionatissimamente con l'animo, e priego N. S. Dio, che ve ne renda egli buon merito, poscia che io a ciò nè con fatti basto, nè con parole so bastare. Io mi dorrei grandemente del cammino, che prendete ora in Francia, temendovi alcun sinistro per li casi, che può seco portare il correre in diligenza tanta strada, se non fosse, che avendola voi fatta tante altre volte, e pure un'altra volta poco sa, posso credere, che più agevolmente la farete questa per l'uso già preso sopra. Oltra che essendo voi da tal Prencipe mandato, come sete, non si dee dubitare, che ogni prosperità, ogni buono avvenimento con voi non sia. State sano ed amatemi. N. S. Dio v'accompagni, e riduca sanissimo e lietissimo. A. 9. di Settemb. 1535. Di Padova.

#### Al Signor Ottaviano Fregoso.

Arei voluto, Illustre Sig. Ottavian mio, che le stanze, che furono da V. S. ordite, e da me tessute con frezzoloso subbio questi di piacevoli, che per antica usanza si donano alla licenzia ed alle feste, affine che elle si recitassero per giuoco da mascherati dinanzi la nostra Signora Duchessa, e Madonna Emilia nostre zie, secondo il sentimento della finzion loro, recitate e udite una volta nella maniera, che s'ordinò,

siccome venne lor fatto d'essere; elle del tutto nascoste si fossero e dileguate dagli occhi e dalla memoria di ciascuno in modo, che altro di loro, che la semplice ricordanza, non fosse rimaso. Perciocchè assai vi dee esser chiaro, che in quella guisa e in tale stagione può peravventura star bene e dilettar, cosa, che in ogni altra sarà disdetta, e sommamente spiacerà. E queste medesime stanze sono di qualità, che siccome il pesce fuori dell'acqua la sua vaghezza e piacevolezza non ritiene, così elleno fuori della occasione e del tempo loro portate non averanno onde piacere. Oltra che ogniuno, che le sentirà o leggerà, se esse pure si lascieran leggere, non saperà che elle siano state dettate in brevissimo spazio tra danze e conviti, ne' romori e discorrimenti, che portan seco quei giorni, come sanno quelli che le videro e udirono dettare. Ed era certo il meglio fuggire il rischio della riprensione là, dove acquisto alcuno di loda non può aver luogo. Ma poi che a voi pur piace d'averle appresso voi, e di poterle in mano vostra mostrare a chi richieste ve le ha, come dite, ed a me non è lecito ritenervi quello, che è non men vostro parto, che egli si sia mio, quantunque più tosto si possa ciò sconciatura, che parto chiamare, io a V. S. le mando ricordandovi, che se nell'opera delle arme e della cavalleria sete voi ricco ed abbondevole di gloria, io in quella del calamo e delle scritture vie più ne son povero, e più bisogno me ne fa, che io possa di lei e tempo niuno sicuramente far perdita. State sano. Il secondo giorno della Quaresima dell'anno 1507. Di Castel Duzante.

# Al Signor Gasparro Pallavicino. In Corte Maggiore.

Se molte volte mi avvenisse, Illustriss. Sig. Gasparro mio, aver Messi, molto spesso scriverei a V. S. sì per darle avviso dello stato di tutti noi, e sì ancora molto più per darle causa di rispondere, e così intendere della salute sua, della quale nella nostra già comune corte si tiene d'ligentissimo conto. Ho adunque molta grazia al presente Tamburino del Signor Galeazzo, che e ne ha di V. S. dato voce, ed ora promette di portar questa. Il quale le dirà dove ha trovato il Signor Ottavian Fregoso e me. Comincierò a dire qualche cosa delle nostre. Lo Illustrissimo Signor Duca nostro e Mad. Duchessa e tutta la corte vennero qui questo carnassale. Furono benisssimo veduti da N. S. e da tutta Roma, e così festeggiati e visitati ed onorati grandemente hanno fatto qui, e quelli di solazzevoli, e la quadragesima e la Pasqua. Furono appresentati da N. S. e da alquanti di questi Reverendiss, Signori Cardinali: 6 dì sone

che partirono allegri e sani per Urbino. La Duchessa nuova bellissima fanciulla riesco ogni di più dilicata e gentile e prudente, tanto che supera gli anni suoi. La patrona primiera nostra, e Madonna Emilia stanno bene all'usato. E tutti gli altri Gentil'uomini nello stato loro solito. M. Roberto ha avuto questi di una Abbazia per un suo fratello a Salerno, che vale ducati 1500. Il Sig. Ottaviano ancora non è del tutto libero della sua quartana, pure sta meglio dell'usato, ed oggi siamo venuti a sollazzo a desinare col Capitano M. Zanetto dal Biasio a San Paolo nella sua galera, dove avemo a caso trovato il Tamburino, e dove ora a V. S. scrivo. Io sono rimasto a Roma per alcune mie occupazioni per alcun dì, poi me ne ritornerò ad Urbino. Il Sig. Ottaviano è per andare a Salerno per risanare del tutto in quello aperto aere e dilicato luogo. Noi siamo molto più che disiderosi d'intendere alcuna cosa di V. S. e mal fate a lasciarci così poveri di nuove di voi. Il perchè vi preghiamo e strigniamo che vogliate alle volte dar carico al vostro amorevole Don Antonio a farci quattro versi. Il che doverebbe fare esso ancora senza vostra notizia. Sarete contento di raccomandarmi agli Illustriss. Signori vostri fratelli, e, quando il vederete, a M. Latin mio, il quale disidero di vedere, ed al dotto M. Orfeo. A Don Antonio mi raccomanderò, quando averò lettere da lui. A Maestro Gio. Medico

١

mi recomendo; e bascio ed abbraccio sia di qua V. S. Apud Sanctum Paulum ex Tyberi. 15. d'Aprile 1510. Di grazia, Sig. Gasparro mio, V. S. faccia che io intenda spesso dello stato suo, che certo poche ore passano, che la memoria di V. S. non sia meco, e sempre mi reca affanno il non saper di lei quello che sempre disidero sapere. Di nuovo a V. S. con tutto'l cuore mi raccomando.

# Al Signor Giuliano de' Medici. che Magnifico era detto.

Alla lettera vostra, Sig. Magnif. mio; per la quale mi chiedete, che io vi scriva la qualità del sogno della mia madre, il qual sogno le diede contezza della ferita; che poi data mi fu quella mattina medesima, che ella s'era la notte dinanzi sognata, e del caso avvenuto sopra ciò (1), rispondo, che essendo il mio padre Ambasciatore della Patria nostra in Roma nel Ponteficato di Papa Innocenzio, ed io in Vinegia giovanetto d'anni dicidotto rimasovi con la mia madre, e un piato a nome

<sup>(1)</sup> Questo avvenimento viene minutamente raccontato dal Becatello nella vita dell'Autore.

di lui facendo con un nostro gentile uome nomato M. Simon Goro, il quale M. Simor ne mandava un suo nipote detto Giusto a far quel piato contra me a suo nome; dovendo io andar con una scrittura al Magistrato, dove il piato si facca, ed uscendo la dimane della mia camera, mi si sè incontro la mia madre, e dissemi, figliuol mio, dove vai tu? Ed io avendogliele det-to, ella mi pregò, che io a parole con Giusto Goro non venissi. A cui io risposi che a me venire a parole con Giusto non bisognava, ma solo portare a' Signor Giudici una scritta, e in presenza di lui darla loro. ll che detto, ella con maggior instanzia un'altra volta mi pregò, che io parole con Giusto non facessi. All'otta maravigliatomi io di ciò, la richiesi a dirmi per qual cagione ella così mi dicesse, ed ella seguendo, mi rispose, dicolti, perciò che io questa notte m'ho sognato, che Giusto Goro ti feriva nella mano destra. Tu sai quanto i miei sogni alle volte vengon veri. Dunque guardati, caro figliuol mio, di non venire ad alcuna riotta con lui. Di che rispostole io che così farei, me n'andai al Magistrato, ed avvenutomi con Giusto, come con amico, gli dissi, ecco questa è la scritta, che io dar voglio a' Signor Giudici, e mostraigliela, così eomplicata in mano avendola; egli, che era nel vero anzi pazzerone, che no, e non avea molto onoratamente spesi gli anni suoi, i quali erano alquanti

più de' miei, avventatami la sua mano mi tolse e presesí quella scritta, e rivolusi poco meno che correndo usci del palagio, e andò via. Io non potendo senza la scritta procedere quella mattina nel giudicio, me n'andai tutto cruccioso nel Rialto secondo l'usanza della Città. Quivi venendo dappoi Giusto, e sopra l'ingiuria, che egli fatto m'avea, con un viso sciocco ridendo e beffandosi di me, la bisogna andò di maniera, che usciti della loggia del Rialto, e posto mano alle coltella, egli, che mancino era; mi ferì nella man destra, e tagliommi sopra il secondo dito, che indice è detto, con tutto il nodo, là dove egli colla mano si congiugne, in tanto che di poco mancò, che il dito col nodo a terra non mi cadesse. E così il sogno della mia Madre si mostrò essere più tosto visione stato, che sogno. E giurovi Sig. Mag. per la riverenza, che avere a Dio si dee da noi uomini, che io non vi mento di parela. Altri sogni ancora potrei della mia madre raccontarvi, che venner veri nel lor tempo. Ma basta avervi soddisfatto di questo, che addivenne in me medesimo, come mi richiedete. State sano, e raccomandatemi alla nostra Sig. Duchessa, e a Mad. Emilia, ed a M. Baldassarre, ed agli altri compagni e fratelli nostri. A' 26, di Luglio 1512. Di Roma.

#### Al Signor Giuliano de Medici.

Ancora che V. S. dato non m'abhia al partir mio la lettera di credenza, che ella volea darmi, non ho perciò di meno fornito la bisogna con questi Signori, che voi m' imponeste. Perciocchè questa mattina soddisfatto che io ebbi alla commission di N. S. salutato il Prencipe e gli altri per nome di V. Eccell. e fatto loro intendere quanto zbbiate sempre servata memoria dagli obblighi, che conoscete avere a questa Città, e quanto in ogni trattamento delle cose sue con N. S. vi siate sempre mostrato grato e disideroso della reintegrazion del loro Stato, di che io era ottimo testimonio; dissi loro che voi con parole piene di singolare. affezione m'avevate imposto, che io da vostra parte confortassi questa Rep. a pigliare H consiglio di N. S. e la pace con Cesare. Perciocché eravate certissimo che ne risulterebbe il bene e l'utile e il riposo di lei, affermando loro che verranno delle occasioni assai, se essi ora pigliano rassettamento, per le quali eglino potranno ristorar quello, che ora par loro di perdere. E voi vi proferivate d'essere in ogni tempo buono procurator loro. Le quali cose tutte il Prencipe accettò con lieto volto, commemorando quanto questa Città e Rep. è stata sempre affezionata alla Illustriss. casa vostra,

e spezialmente a voi, molto ringraziandovi del buono amor vostro, e di questo ufficio, ed a voi gratamente profferendosi. Ho dappoi salutato M. Niccolò Tepolo e M. Luigi Foscari per nome vostro. I quali amenduni grandemente e vi ringraziano e vi si raccomandano, ed io vi bascio la mano. A'6. di Dicembre 1514. Di Vinegia.

#### Al Sig. Giuliano de Medici Confalonier di Santa Chiesa.

Viene Innocenzio a V. Eccell. espedito da Mons. Reverendiss. di Santa Maria in Portico. Il quale e per lettere ed a bocca porta a V. S. tutte le cose, che ella può volere intendere, tal che a me non resta se non raccomandarmi a V. Eccell. e pregar Dio che la conduca e reduca sana e soddisfatta di tutto ciò che ella di questo suo viaggio disidera. Bascio la mano a V. S. ed al mio Signor Priore di Capua mi raccomando, e M. Anton Maria priego mi scriva il successo di questa gita, sì che io possa participare del piacer suo. Di Roma 19. di Jan. 1515.

# Al Sig. Giuliano de Medioi Confalonier di Santa Chiesa.

Io mi rallegro con V. Eccell, della soddisfazione, che io ho veduto per le suo lettere a Mons. Reverend. di Santa Maria in Portico e per la relazione di M. G. Vespucci, che ella prende della sua Illustriss, Signora Consorte. E tanto più me ne rallegro, quanto io stimo che queste soddisfazioni avanzino tutte le altre. Dio vi faccia per lo innanzi da ogni parte così felice, come sin qua v'ha fatto allegro e contento da questo canto. Bascio la mano a V. Ecc. ed alla Illustriss. sua Sposa. Qui abbiamo avuto un bellissimo Carnassale, mercè della Signora Marchesana, ma più bello l'averemmo avuto d'assai, se ci fosse stata V. Eccell. bellissimo poi senza fine, se ella. ci fosse stata con la Sposa. Bascio un'altra volta la mano a V. Ecc. Di Roma, A'22. di Febb. 1515.

#### 'Al Sig. Giuliano de' Medici Confalonier di Santa Chiesa.

Io sono assai certo, Illustriss. Signor mio, che ancora che io niente scrivessi, V. S. sarebbe certa che io mi rallegro delle consolazioni e soddisfazioni sue, quanto alcuno altro, siccome io fo. Che intendendo quanto V. Eccell. si tiene contenta di

moglie, parendogli averne trovata una secondo il cor suo, ne sento quella allegrezza, la quale se non è tanta, quanta la vostra, certo non è minore di quella di Monsignor Reverendissimo di Santa Maria in Portico, non ho saputo dir più. Credo io senza dubbio che le contentezze delle mogli siano le maggiori, che in questa vita si sentano, e sempre credetti così. È vero che io credo che le siano rare. Perchè tanto più ha V. Ecc. da renderne grazie al Sig. di sopra, che appresso a molte altre grazie v'ha data anco questa. Ed io, che sono a parte della contentezza di V. Eccell. siccome antico e vero servitore che io vi seno, ne rendo alla sua Maestà le maggiori, che io posso. E lo priego che gli piaccia continuare a lunghissimi anni la soddisfazione vostra e in questa e in tutte le altre parti, siccome io spero che farà fidandomi sopra la molta ed incomparabile bontà di V. Ecc. Ho ragionato col mio Magn. M. Giovanni Vespucci alcune cose particolari mie, e pregatolo ne parli con lei. La priego ad ascoltarlo, e se la occasione del nuovo governo datole lo porterà, ad esaudirlo, sì assine che V. Ecc. mi porga mano ed ajutimi ad alleggerire la vita mia d'un grave peso che mi sta sopra, e sì ancora perchè il mondo. vegga oggimai alcun segno dell'amore di lei verso me e della buona grazia sua. Alla quale bascio la mano, e riverentemente mi raccomando pregandola si degni raccomandarmi alla sua Illustriss. Signora Consorte. Di Roma agli 11. di Marzo, giorno delle nostre comuni allegrezze. 1515.

## A M. Pietro Bibiena. A Vinezia.

Deh cortese il mio magnifico M. Pietro. Se così buon frutto m'ha rapportato una mia brieve lettera scrittavi, che ne ho da voi ricevute due lunghe ciascuna, e quello che è il più, dolcissime ed amorevolissime; ben debbo io a V. S. scriver sempre volentieri, siccome fo. E se non arete questa, se non assai tardo è, perchè la vostra de' 13. ebbi io tre di sono due ore dappoi che il cavallaro partì, in modo che non potei per quello spaccio rispondervi. Nè dippoi è ito alcuno ver voi, ed anco ora scrivo senza sapere che alcuno parta. Arete questa in ogni modo col primo. Se la mia venne a voi in 11. giorni ne sarà forse stato cagione il mal tempo, che suole ritenere i cavallari a Rimino bene spesso, che io la diedi pure con buono indirizzo. Tuttavolta anco le vostre hanno penato nove e dieci dì a venire a Roma. La lettera vostra, che era nella prima, da essere mostrata a N. S. mandai io in quel punto che io l'ebbi a S. Sant. che erano d'intorno alle quattro ore, e videla volentieri, e

diedela a leggere al Datario, col quale suole comunicare molto le nuove, massimamente dalla entrata de' Medici in Firenze in qua. Mandaigliela volentieri, perchè era pruden-tissima lettera, e dava buon testimonio dell'animo della mia Patria verso S. Beatitudine. Quanto al disiderio tenete d'intendere i progressi di M. Bernardo, dicovi, che avendo diliberato N. S. di richiamarlo e commesso, che gli fosse scritto se ne venisse, poi si pentì, ed ordinò ch'egli seguitasse il Vicerè, come vedete che fa. La cagione dell'andata sua dovete avere intesa da quella Signora. Era disagevolissima, e per quanto si stimò da esso stesso, quando egli montò a cavallo, poco meno che del tutto impossibile. Nondimeno la destrezza e valor suo ha operato assai, il che credo gli sia di riputazione grandissima, e più se le cose anderanno oltra secondo il voler di N. S. Questo vi dico di vero che di M. Bernardo tanto onoratamente sente e parla N. S. che è cosa da non credere, considerata la natura di S. Sant., che di nessuno si contenta, di nessuno si suole lodare. Appresso agli Spagnuoli tutti chi ha più credito di M. Bernardo bisogna che sia più che uonio. Non può oggi mai più stare ristretta, non che occulta, la virtù di vostro fratello, non può penare lungamente ad essere rimunerata. Ognuno lo ama, ognuno l'onora, ognuno gli crede e commette volenticri; ognuno se ne loda, ognuno lo

prova maggiore e più valoroso, che trott era la speranza sua, per grande che ella sia statz. Ma a chi scrivo io queste cose? Quanto al venir suo a voi, se fosse venuto, non sarebbe stato per vedervi, non che esso non ne arda di desiderio, che ne arde grandemente, ma per commissione di N. S. se esso con gli Spagnuoli non avesse operato cosa alcuna. Nè mi maraviglio anco che esso non v'abbia scritto. Non si può essere così cauto e guardingo della commessa secretezza altrui, che avanzi. Iscusatenelo, che sono certissimo non lo faccia di sua volontà. Penso starà con quelli eserciti fino alla espugnazione di Brescia. Poi se ne verrà con l'uno verso Ferrara. Pure questa è stima mia. Non la ponete a certezza, ed anco le voglie sono mutabili. Mandai la lettera vostra in quel punto che io l'ebbi a Monsign. di Tricarico, il quale & qui da otto giorni in qua, ritornato da Viterbo, dove è stato tre mesi a diporto col Rever. Cornaro, che ora anco è in Roma-Alle altre dolcezze della vostra prima non rispondo, che mi bisognerebbe tutto'l mele della Ciciliana Ibla ad adequarne una picciola loro parte. Vengo alla seconda, che ebbi jermattina de' 14. con la alligata a Mons. Reverend. de' Medici, la quale mandai al Datario, che è quello che fa gli spacci per Firenze, e sine cujus nutu non si parte alcuno: averà buonissimo ricapito. Le nuove, che mi date per la lettera del

Governatore, erano qui un di o due prima per lettere all'orator Viniziano. Restami ringraziarvi della dolce diligenza vostra di questo e degli altri avvisi, che mi sono stati carissimi quanto posso dirvi. E se io non oredessi darvi soverchio carico, vi pregherei al seguire di così fare infino al ritorno di M. B. che ne riceverei grandissima soddisfazione. Le cose tutte de' Medici vanno con tanta contentezza di quella città, che non si dee disiderar più. Abbraccione anco io sin di qua V. S. con tutto l'affetto dei sensi miei. Alla quale facendo fine senza fine mi raccomando. A'24. d'Ottobre 1512. Di Roma.

## Al Conte Giovanni da Tiene. A Vicenza.

Messere Agostino Angiolello mio cugino farà conoscer a V. S. il grave danno,
che io ho ingiustamente sopportato nelli
tre imprestiti passati per conto della Badia
di Villa Nuova, che è nella vostra diocesi;
il qual danno è stato, che ho pagato i due
terzi delle entrate, che io ne traggo per
ciascuno imprestito. Ora che per la integrità di V. S. sete stato eletto ad esser uno
de' ritassatori del quarto imprestito del Clero, priego V. S. ad esser contenta aver tanto rispetto al detto mio danno, che per lo
innanzi io non pata maggior interesse di

quello che mi si conviene, e che lo sgravamento futuro ricompensi in qualche parte al soprappeso passato. Della qual giustizia da V. S. in quello, che a lei starà, fattami le sentirò eterno obbligo, siccome spero e mi confido nella sua bontà e giustizia, che ella farà. A cui mi proffero e raccomando. A' 13. d'Aprile 1532. Di Vinegia.

# 'A M. Cammillo Paleotto Secretario del Cardinal di Santa Maria in Portico. A Fiorenza.

Scrissi a Mons. nostro Reverend. questi di pregandolo a farmi grazia e dono della sua Venerina marmorea, che non ha potuto trovar luogo nella stuffetta. S. S. non mi risponde, il che mi fa dubitare non forse gli sia paruta la mia richiesta presuntuosa. Priegovi, se vedeste, che così fosse, siate contento dire a S. S. che se essa mi vuole castigare della presunzion mia usata in richiederle troppo bella cosa col non rispondermi, io sono più contento vedere due righe di mano sua, che mi nieghino ciò che io gli addimando, che non sarebbe averlo ed esser privo delle sue lettere. E voi almeno, M. Cammillo mio caro, scrivetemene alcuna cosa. È vero, che io mi rammaricherei di questo vostro silenzio più che io non fo, se io non isperassi, che più di quindici giorni non mi poteste tenere in questa voglia, conciossiachè fra questo tempo mi fido potervi e vedere e parlare. Quando non voleste, poi che foste qui, per fornire in tutto la burla, tenermi anco la favella. Comechè sia basciate la mano a Mons. Reverend. in mia vece. Ed a' vostri e miei fratelli, che senza nomarli sapete quali sono, ed a voi medesimo mi raccomandate più che mezzanamente, e tornate tosto. A' 19. di Maggio ultimo quarantesimo sesto anno della mia vita. 1515. Di Roma.

### A M. Cammillo Paleotto, A Rubera.

Sto di mala voglia, che intendo Mons. Reverend. nostro avere un poco di febbre. Per amor di Dio, M. Cammillo, procurate a vostro potere la sua sanità. Non mi maraviglio già, che al grande ed incomparabile dolore, che S. S. ha preso della morte del buon Signor Duca nostro, esso si senta un poco male. Ma non vada questo poco male innanzi. Vi priego siate contento avvisarmi per ogni messo, che in qua viene dello stare di S. S. Mi basteranno due righe, senza che vi prendiate fatica di molta scrittura, che ve ne restcrò obbligatissimo. Non istarò allegro fino attanto, che io non intenda S. S. essere guarita. Ebbi tre anni sono, un benificio per rinunzia nella diocesi di Verona, chiamato Santa Maria di

Mon Tambano. Ne per ingegno mio o raocomandazione del Signor Alberto da Carpi o brievi di N. S. o interposizione di M. Jacopo Bannisio, al quale per questo conto sono molto obbligato, ho mai potuto: averne il possesso, se non che fu pur tolta questa benedetta possessione a nome mia da uno de provveditori Viniziani, che erano allora in que' luoghi con l'esercito, due o tre mesi sono. Se Mons. Reverend. passerà alla Cesarea Maestà vi priego vogliate pregar S. S. in nome mio a volere impetrar da Cesare, che M. Francesco Mazante Arciprete di Verona possa pigliar questa possessione per me, che è mio procurator sopra ciò, ed avere brievi di N. S. Monsenbosco Secretario del Vicerè, che mi se' difficile questo possesso, ora non è più in quelle bande. Vale il beneficio a buoni tempi ducati novanta. Siavi a memoria. Io vorrei pure non mancar di tutti voi ad un tratto, e sarebbe bene che Mons. Reverend. rimandasse in qua M. Giulio a far le faccende sue con N. S. Vedete disgrazia mia! io m'affrettai di tornar tosto a Roma per voglia, che io avea e disiderio di vedere M. Giulio, e ridere con lui in luogo di voi altri, de'quali io mancava, e il di dinanzi o gli due, che io fossi qui, esso s'era partito, e per sopraggiunta voi ve ne andavate in Lombardia; almeno raccomandatemi ora a lui, e tenete tra voi

alcuna memoria di me. E quando cianciate a not te con Mons. Reverend. chiamatemi alle volte tra le vostre ciancie. O che pagherei io essere con voi! Non faremmo noi, M. Giulio, così un poco di primiera alle volte, se io vi fossi? Io vi sarei una Vignitola. Voi ridete sì? A Dio. Di grazia basciate la mano amendue a Monsignor Reverend. per me. A voi ed al mio M. Lati-no mi raccomando. Non ho più carta da questo lato. O M. Cammillo mio, che pagherei io che voi poteste aver conosciuto il nostro Navagiero, che areste conosciuto un ben dotto giovane, e dico un'altra volta ben dotto. Certo che sa assai ed ha gentil giudicio ed acuto. State sano. A' 14. d'Aprile 1516. Di Roma.

## A M. Cammillo Paleotto. A Modona.

Escusatemi con Mons. Reverendiss. se io ora non gli scrivo, che nel vero non ho tempo. Benchè anco non ho gran fatto che, se io già non gli volessi scrivere, che ho avuto oggi a pranzo meco il Sig. Ippolitino, il quale m'ha dato tanto piacer, che è stato assai. O quanto è dolce e piacevole Bambino. Intendo per un capitolo d'una vostra lettera Mons. Reverend. avere ordinato che si scriva a Mons. della Valle

per M. Agostin Foglietta, di che ne ringrazierete S. S. escusandomi, se con le
ultime mie lettere le replico quello stesso.
Il che tuttavia scrivendo conosceva escere
non necessario, e basciate la mano a S.
S. nella sua buona grazia quanto più potete raccomandandomi. O M. Giulio mio mio
mio, io mi vi raccomando, ed a voi M. Latino e M. Ermanno miei cari e onoratissimi
fratelli. A voi M. Cammillo non mi raccomando punto, state sani. A' 27. d'Aprile 1516.
Di Roma.

### A M. Cammillo Paleotto. A Roma.

Io v'avrei pure scritto alcuna volta in questa vostra lontananza, se io non avessi pensato nojarvi, più tosto che altramente, con le mie lettere, stando voi non bene, come sete stato Ora che s'intende il miglioramento vostro, v'abbraccio e bascio più di mille volte con queste poche righe, significandovi che poche ore passano, che Mons. vostro Reverend. non ragioni di voi tanto amorevolmente, che io non basto a scriverne la millesima parte. O M. Cammillo miodolce, quanto piacere ci troncate e fate imperfetto col vostro male, e col non esser voi: con Mons. Orsù pazienza. Attendete pure a guarir di forza, che tornando noi a Romavi troviamo gagliardo. Raccomandatemi almio caro ed onorato Compare M. Alessandro da Cesena, ed al mio M. Girelamo da Ogobbio per più di mille volte per ciascuno ed a voi stesso sopra tutto. Priego il datore di tutte le grazie, che questa grazia da me sopra tutte le altre disideratissima mi conceda, che io vi possa nel ritorno nostro a Roma veder del tutto sano e lieto, come vi vidi quando tornaste di Fiorenza. Basciovi di nuovo mille volte. A' 12. d'Ottobre 1516. Di Corneto.

# A M. (1) Jacopo Sannazaro. A Napoli.

Se'l cortese, come si vede, e come io stimo sommamente gentile amico vostro

stato Jacopo Sannazaro, e quante lodi abbiano riportate le cose sue così volgari, come latine, fra le quali il suo Poema de Partu Virginis pieno della magnificenza Virgiliana non ottiene l'ultimo luogo; ma non uscì alla luce senza essere prima stato sottoposto al parcre del Bembo, come racconta il Beccatello nella Vita del nostro Autore. Alcune lettere del Sannazaro al Bembo sono impresse nella Raccolta del Sansovino tante volte da noi allegata di lettere di diversi allo stesso Bembo dirette, dove si raccon

saputo avesse, Sig. M. Jacopo mio, quanta soddisfazione io prendo in far cosa, che a voi piaccia, egli non arebbe prese tanta fatica in farmi quelle due camiscie e due sciugatoi a molto oro e così dilicatamente lavorati, che voi mandati m'avete. Perciocchè egli sarebbe stato assai certo, che di nessuna opera posta per me in servizio altrui tutti questi cinque anni del Ponteficato di N. S. ho avuto si larga mercede, come della poca, che nel suo piato ho posta ai prieghi vostri, tanto è stato il piacere, che del servirvi ho preso. E di vero infin, che voi m'avete ora una scatola di sapone moscato, e quando una di manna mandata, io quel tanto ho ricevuto volentieri da voi venendomi. Ora che veggo la cortesia troppo innanzi andare, e voi mandarmi doni di molto prezzo e di molto lavoro, non m'è già bastato l'animo di rifiutargli, per non offendere almeno quella volontà, con la quale la corona civica dell'uno di quei, doni, come dite fu lavorata. Ma bene mi sarebbe stato più caro dono, che quello medesimo gentile amico avesse estimato,

glie la stima che faceva di lui, dal quale venne contraccambiato con gli Asolani mandatigli in dono, e con altre vicendevoli lode, che si leggono nelle pistole latine nel IV. Volume.

che l'amore, che io a voi porto, fosse tale, che non potesse, siccome non può, nè crescere, na minuire. E perciò che egli di questi o simiglianti accidenti non avesse mestiero; a me certo è stato piacevole tutto quello affanno, che per la vostra lettera a M. P. Jacopo ho compreso voi aver sentito dello essere stato in sospetto, che la cassetta fosse smarrita, poi che avete permesso, che tale amico vostro, e di sì rara qualità, si sia dato a così faticosa opera, e di cotanta spesa niente altro meno bisoguandogli, che cotesto. Nè vi voglio già io credere, che non abbiate ciò inteso prima, che dopo'l fatto. Ma come che ciò sia, poi che così gli è piaciuto di fare, io le dette cose ho prese volentieri, e sentogliene tanto maggiore obbligo, quanto meno gli era vopo in questa parte faticare ed a questo ussicio dimettersi così leggiadro spirito. E poscia che avete preso tanta cura soverchiamente non v'incresca pigliare ancor questa, che necessaria è, se io ingrato non voglio essere, di ringraziarnelo, quanto si conviene, in mia vece, e proferirmi a lui, siccome cosa non meno vostra, che siate voi suo. Della sua bisogna niente dirò ri-mettendomi a M. P. Jacopo diligente ed amorevole sollecitatore e disiderosissimo di piacervi, se non questo, che io la reputo molto più mia, e vie più al cuore mi sta, che non istà un piato, che io fo ora con

molta diligenzia della commenda di Bologna beneficio da me molti anni disiderato,
e di cui sono in possession novellamente,
della quale grande e potente avversario
cerca di levarmi. State sano, molto Magnifico e dal mondo estimatissimo, ed a me
sopra tutte le cose caro Signor M. Jacopo mio. A' 24. di Dicembre 1517. Di
Roma.

# A M. Jacopo Sannazaro. A Napoli.

Ho vedato molto volentieri e in Venezia, dove fui a questi di santi, ed ora. qui, il venerabile e dotto e virtuoso Maestro Paolo Fontana, e per innanzi avea io veduto con molto piacer mio la vostra lettera, ch'egli giunto in Venezia mi mandò qui, dove allora io era. Rimangovi tenuto, che m'abbiate dato modo di conoscere così gentile e raro uomo. Egli ha con le predicazioni sue grandemente soddisfatto alla Patria mia, la quale voi chiamate e potete ragionevolmente chiamar vostra. Perciocchè vi sete amato al pari di qualunque s'è na-. tio e proprio figliuol di lei e pianta. Ho, fatto per sua Paternità poco, che poco ha egli voluto che io faccia. Arei fatto assai di quello, che in poter mio stato fosse per rispetto e riverenza vostra, se io avessi saputo che fare, o in che adoperarmi. La iscusazione, che voi fate del non mi scri-

81

vere di man vostra, mi duole per conto di voi, che siate stato così lungamente così indisposto. Sarebbe oggimai tempo che voi vi risanaste a pubblico benificio del mondo ed a contentezza de' vostri amici, che in venerazione v'hanno. Dio faccia che io ne senta tosto quella novella, che da noi tutti è senza fine disiderata e con molti e molto caldi voti a Dio pregata. Di grazia fateci oggimai partecipi della vostra reverenda Cristeide fuori mandandola e pubblicandola. La iscusazion della carta non buona va troppo oltre. Raccomandomi in huona grazia vostra, fin di qua con quella parte, con che io ciò far posso, abbracciandovi riverentemente, e basciandovi. A' 24. d'Aprile # 525. Di Padava.

# A M. Bartolommeo dalla Valle. A Roma.

Egli m'è grandemente caro il conocere, che non solo a coloro i quali niente
altro amano che la Poesia, sommamente
piaccia e diletti il Petrarca, ma eziandio
appo quegli altri egli sia in prezzo, che
a tutte le altre arti più si danno o sonosi
dati, che a questa. La qual cosa io e in
moltissimi uomini ho già veduto avvenire,
ed ora veggo essere avvenuta in voi. Il

quale si per la grandezza della vostra nobilissima samiglia, e sì ancora per lo ammaestramento e per lo stile preso da' vostri maggiori dato alle armi, ed al maneggio e governo delle cose, nondimeno amate e tenete sevente in mano le Canzoni di M. Francesco, e quelle, candidissimo e rarissimo poema estimando, fatte le vi avete molto famigliari. Perchè, e col Poeta mi rallegro, che se a lui dopo la morte è rimaso il sentire ciò che tra vivi si fa, in ogni guisa di studio trovi amatori delle sue belle e vaghe scritture, e con voi tengo che sia da rallegrarsi, al quale gli altri esercizj non tolgono il pascer l'animo di così dolce e dilicato cibo. E certo grandemente vi lodo, che a quello divino ingegno, che già alla patria vostra fu caro, e da essa ricevette onore, e lungamente coi vostri uomini visse, rendiate voi merito molto ora con lui dimorando nella guisa, che si può, e suoi amorosi pensieri, che furono così alti e così gentili, nelle sue carte con maraviglia e con diletto rimirando e ricercando. Il qualé studio vostro se altro non mi facesse manifesto, sì lo farebbe il bellissimo Canzoniere del Poeta, che voi prestato m'avete, ed io tratto dalla vaghezza del libro, tuttavia con quella sicurtà, che la vostra molta cortesia già buon tempo m' ha data, ho tenuto meco volentieri molti giorni, e terrei ancor più, se non che

convenende a me domattina partire per Urbino, a voi il rimando, con cui esso più volentieri dimorerà, che tenere gli sulete dolcissima compagnia. State sano. Ai 20. di Luglio 1511. Di Borgo in Roma. Nel giorno appunto che'l medesimo nostro Poeta passò a miglior vita.

• . 

### LIBRO TERZO.

# A M. Giovan Matteo Giberto. A Roma.

Poche cose arei potuto veder più volentieri, S. Giovan Matteo mio, che le vostre umanissime lettere, le quali m'hanno di piacer non aspettato ripieno, lodato sia Dio, che v'ha di lontana parte e di lungo e disagevole cammino sano e salvo a Roma ritornato, a voi ringraziato, il quale non

vi sete dimenticato di me, nè per lontananza, nè per la cura e maneggio delle grandi cose, che avete avuto a trat-tar lungo tempo, le quali di leggiere le non grandi di mente altrui fevar soglione, nè solo dimenticate non ve ne sete, la qual cosa mi sarebbe dolce e cara stata da se solamente a pensarlo, ma ancora mi date di ciò soavissima pruova con lo scrivermi e salutarmi si cortesemente. Rendovi eziandio grazie del vostro rallegrarvi meco di questo mio presente ozio, che intendete che io mi piglio e godo così pienamente. E di vero nessuna cosa nella vita avvenir mi potrebbe giammai, che più mi fosse cara, di questa, e di cui amandomi voi come fate, più doveste meco rallegrarvi, ed esser di ciò più contento, siccome si fa degli amici nelle loro prospere e liete cose. Ma nondimeno dovete sapere, che la fortuna m'ha questo ozio interrotto e tolto via per ispazio d'uno anno intero in febbre e quartana ed altra avviluppandomi non senza pericolo di lasciarvi la vita. Come che ora, la Dio mercè e sano e contento sono a bastanza. Nel qual tempo ed in tutto il passato da che più riveduti non ci siamo, mi s'è del continuo e per la memoria girato lo sta-to di voi ed il grande disiderio degli studi, che ho conosciuto in voi essere, e quelli ragionamenti, che altra volta avenamo insieme per la selva di Soriano caval-

cando, ed in cotali pensieri non sapendo che cosa migliore io vi dovessi poter disi-derare, v'ho sempre disiderato riposo, il qual solo io estimava vi mancasse, a farvi, quanto si può qua giù, e contento e felice. Quantunque io vi sento di sì alto e vivo ingegno, che potrete con le lettere e con gli studi far frutto eziandio nel mezzo del negozio, quanto altri soglia fare nelle solitudini, solo che a ciò fare vi disponiate. Le proferte, che di voi mi fate, ricevo io volentieri e con lieto cuore, nè men grande vi reputo io ora, che io vi reputassi giammai, estimandovi più dall'animo vostro, che dalla fortuna e dal poter giovare altrui, il qual potere è nondimeno in voi ampio tuttavia pregando il cielo, che non solo il vi mantenga e guardi tale, quale esso al presente è, ma ancora l'aumenti di giorno in giorno, quando si vede, che quanto voi più potete, tanto più possono di favore e di bene e la virtù e le buone arti e le dottrine sperare. Ho salutato il mio Flavio per nome vostro, il quale ora è meco in questa solitudine. Cola, che è a Padova, saluterò come io il vegga, che sia fra due o tre giorni. L'uno e l'altro sono vostri altresì, come miei ed io insieme con esso loro son vostro, siccome io debbo essere per l'amore, che mi portate e sopra tutto per la incomparabile bontà e virtù vostra. A

Monsignore lo Cardinale sarete contente di baciar la mano a nome mio, ed a Mons. di Capua, al quale io scrissi a questi dì, ed al vostro gran debitore, e nondimen ricco da potere altamente soddisfarvi, e dal mondo onorato Vida, ed al mio M. Agostin Foglietta, ed allo eloquento Giovio raccomandarmi, e sopra tutti a voi stesso. State sano. A' 6. d'Ottob. 1522. di Villa nel Padovano.

#### A M. Gio. Matteo Giberto. A Roma.

Se voi foste uno di quelli, che nom hanno dove spender le loro ore, io, che sono in assai alto ozio, e spendo le mie, come io voglio, vi scriverei più spesso, cho io non fo, almeno per bene spendere quella ora, che io mettessi nello scrivervi, se non per altro. Ma perciocchè io so, che più spesso a voi suole avvenire, che il tempo da dare alle vostre bisogne vi manca, che quello vi sopravanzi, che sia da dover donare alle soverchie lezioni, io mi taccio, tuttavia di voi dolce e continua memoria tenendo, e sovente di quelli ragionamenti fra noi più volte stati ricordandomi, i quali quanto fossero a voi da mo con vero animo detti, voi ora ve ne potete avvedere. Vi priego adunque ad escusare il mio silenzio con questa cagione ed a pensare, che dove che io mi sia, che che io faccia, io pur son vostro, e penso di vedervi e visitarvi, come io intenda, che la Toscana sia risanata, e voi e Mons. di Capua in Firenze essere, i quali non penso che abbiate ad esservi senza Mons. lo Cardinale. Al quale sarete contento basciar la mano a nome mio, e raccomandarmi al mio Giovio ed a se stessa. State sano. Di Villa nel Padovano. Agli 8. di Settembre 1523.

## A Messer Giovan Matteo Giberto.

Se non è in questa Città uomo alcuno, che per quello che si vede, non pare che ce ne sia, il qual non senta molta allegrezza della nuova creazione al Pontificato del comune Signor nostro, quanta è da credere che ne debba sentire io, il quale da molti anni in qua niuna altra cosa gran fatto ho avuto ne' miei disiderj, se non questa? il perché più tosto lasciando a V. Sig. che lo giudichi, e da quella letizia che voi ne prendete, facciate estimazion della mia, che pensando di poterlo a bastanza isprimere, con voi di tutto il cuor mie, e di tutto il mio animo mi rallegro di questa felicissima, e siccome io spero, a tutto il mondo Cristiano salutevolissima no:

vella. Nè so con cui io mi possa di ciè rallegrar più convenevolmente, che non voi, il qual sarete di questa felicità principalmente goditore. Abbracciovi adunque, stringovi, basciovi con questa poca carta, Sig. M. Giovan Matteo mio, infino attanto che io possa ciò far con la persona. E ringrazio Dio, che non solamente a S. Sant., ha data modo di poter giovare ad esso mondo molto maggiormente, che per addietro non ha potuto, ma a voi ancora, il qual non dubito che avendo sempre nel vostro minore stato sopra ogni cosa inteso a meritar con gli uomini, ora che sarete appo tanto S. tutto quello, che voi medesimo vorrete essere non siate per meritar con loro tanto maggiormente, quanto a voi basterà per divenire illustre ed eterno. Vorrei con voi ragionare in così lieta e bella materia lunghissimo spazio. Ma considerato le occupazioni vostre, ed oltre a ciò pensando in brieve di vedervi, mi zimarro di più oltre tediarvi con questa lettera, e pregando la bontà divina, che siccome è stata liberale in donare a Papa Clemente Settimo il luogo in terra del suo figliuolo, così sia eziandio larga a donargli lunghissima vita, acciò che egli possa usar tra gli uomini le sue virtù, ed eglino goder di loro più lungamente, farò fine nella buona vostra grazia raccomandandomi, e pregandovi a basciar il piè a N. Sig. a nome mio. State sano. A' ventuno di Novembre 1523. Di Padeva.

# A M. Benedetto Mondolfo. Ad Urbino.

Ancora che io non v'abbia scritto dappoi che io mi partii di coteste contrade, non è per questo, che io non abbia sempre serbata verde la memoria della nostra amistà non altrimenti, che se io fossi stato di continuo con voi. Con questa confidenza piglio a raccomandarvi Maestro Bernardo Fiorentino e Flaminio suo figlinolo Musici di liuto degni da esser cari ad ogni Re. Essi disideravano aver luogo appo il Sig. Duca. Priegovi siate contento per amor mio favorire questo lor disiderio, che lo riceverò da voi in luogo di piacer singolare. Pregandovi oltre a questo a raccomandarmi nella buona grazia del Sig. Duca, ed alle Sig. Duchesse mie Sign. ed a voi stesso, non vi scordando che io son vostro. A' 6. di Giugno 1543. Di Padova.

### Al Sig. Francesco Maria della Rovere, Duca d' Urbino.

Il Cavalier Dotto M. Lodovico animoso e pronto soldato, il quale io raccomandai a V. Eccellenzia per gentile uomo nella sua famiglia, viene a servirla disiderosissimo non pure ora, ma già molti anni di trovar luogo nella grazia sua. Sono assat certo sì per la sperienza, che egli altre volte ha data del suo valore, e sì per la molta divozion che ha al nome vostro, che egli non solamente farà onore a se stesso ed alla sua casa, la quale è delle più nobili di questa Città, con piena soddisfazion di V. Sig. a cui egli disidera sopra tutto le umane cose di soddisfare; ma ancora a me, che l'ho a voi raccomandato. Torno a pregarvi che vi degniate raccorlo volentieri, e dargli quel luogo, che giudicherete a questa qualità di servente convenirsi. Il che io riceverò per donato a me stesso, e così di questa grazia ne piglio io tutto l'obbligo. Da questo primo ingresso in avanti lascio che il suo bene adoperare gli acquisti, quanto egli averà a sperar da voi, a cui bascio la mano. N. Sig. Dio sia vostra guardia A' 7. d'Ottobre 1523. Di Padova.

#### 'Al Duca D' Urbino. In Campo a Melano.

Giovan Domenico cavalcatore costumata persona, ed il quale io molto amo, disidera quattro parole di raccomandazione da V. Eccellen. al Sig. Vicerè di Napoli in favore d'un suo parente cittadino di Bari, e viene a lei per questo. Quando a V. Sig. non sia in disagio farnegli grazia; io il riceverò in singolar dono dalla sua cortesia, dalla quale ne ho ricevuti innumerabili altri, e porrollo a canto quelli nella memoria della mia antica servitù con lei. Alla cui buona grazia e mercè bascio la mano disiderandole a questi importantissimi tempi tanta prosperità di fortuna, quanta è in lei virtù d'animo, e di ciò il cielo affettuosissimamente pregando. A' 16. di Febbrajo 1524. Di Padova.

# Al Duca d' Urbino. A Verona.

Se io ho fatto piacere a V. Sig. in darle il mio corsiere, ho ben sentito tanto piacere io dandogliele, che non era bisogno che ella per sue lettere me ne ringraziasse, massimamente sapendo ella che ogni mia cosa ragionevolmente è sua, ed io insieme con esse, e sopra esse tutte. Le rendo nondimeno grazie di questa cortesia

sua, e del suo troppo amorevolmente ricordarmi se essere in capital mio, basciandonegli la mano, e nella sua buona grazia raccomandandomi. A' 12. di Settembre 1525. Di Radova.

# Al Duca d' Urbino. In Campo.

Mando a V. Eccellen. Antonio Vicentino mio servitore, ed a me assai caro, allevato nelle arme da fanciullo, ed esercitato in esse, e d'animo ardito e forte, ed in somma atto uomo a far sì bene, come un altro pari suo, tutte quelle cose, che a valoroso soldato appartengono. Viene a V. Eccell. per servirla, e per acquistar ben servendo la sua grazia. Per la qual cosa vi priego ad esser contento di dargli luogo nelle lancie spezzate vostre, e tale che ad esso agevole ed ispedito sia il poter valorosamente adoperando meritar con voi. Non dubito che V. Eccell. non sia per averne utile servizio; e con questa fiducia gliele mando più volentieri. Nella cui buona grazia e me ed esso Antonio raccomando con tutta la inclinazion dell'animo mio. A' 24. di Luglio 1526. Di Padova.

A BOOK OF BURNESS OF THE STORE OF THE STORE

#### Al Duca d' Urbino.

Rendo a V. Eccell. quelle maggiori grazie, che io posso, dello 'nvito, ch' ella mi fa non solo in nome di se, ma ancora della Sig. Duchessa, al venire a fare alcun di di questo prossimo Settembre con Vo-stre Sigg. in Ogobbio, dove elle saranno ed insieme anco Mons. l'Arcivesc. di Salerno. Ne poteva ricever cosa più cara, che questo segno, che non le sia ingrata la devozion mia. A che rispondo, che se io mi potrò sciogliere sì per tempo dalle occupazioni, che ora molto necessariamento qui mi ritengono, che io possa in ciò soddisfare a V. Eccell. ed a me stesso, io il farò molto volentieri. Che di vero stimo dovermi esser dilettevolissimo il poter dopo tanto tempo riveder quelle contrade, nelle quali ho fatti alquanti anni della miglior vita così lietamente, e l'una e l'altra di V. Sign. ed anco il mio Mons. di Salerno in esse. E se pur ciò non mi potrà venir fatto a questa volta, io il faro ad ogni modo un'altra più tosto che io possa, se io averò vita. Quanto alli Lanzecnetti, che io ho posti per Francesi nella inscrizione a V. S. mandata, lo feci, estimando per quello, che mi parea aver sopra ciò altra volta inteso, che essi fosser di quelli, che vengono di verso la

Gheldria, cha sogliono essere i migliori; e da Colonia, e da Magonza ; e Trevereus luoghi, secondo Cesaro, della Francia, ab quale tutto ciò, che è da quella ripa del Reno, chiama Gallia, e Germania quello; ch'e dall'altra. Dunque se essi vennero da quelle parti, la inscrizione averà il sumi nome antico e proprio chiamandogli Gallish volendo V. Sig. credere a Cesare che nelo: vero merita più fede, che scrittore alcunen altro. Se essi vennero da altra parte, e Kuy Signai farà intendere da quale, io ceran cherò di dar loro il nome antico più proprio che io potrò. Nella cui buona grazito bascio riverentemente la mano, ed alla Signice Duchessa altresi. State sano. A' 22. d'Agosto 1533. Di Vinegia.

# A M. (1) Giulio Cammillo Delminio. A Bologna.

Ho avuto per mano di M. Romulo l'esempio delle antiche novelle, che m'a-

<sup>(1)</sup> Giulio Cammillo Autore del Teatro ebbe in somma ammirazione il Bembo, di cui scrisse molte lodi in parecchi versi latini esistenti nel secondo Tomo della Raccolta di Giovammatteo Toscano intitolata: Carmina illustrium Poetarum Itaana lorum. Alcune sue lettere al nostro Autore

vete fatto scrivere di buonissima lettera, e come io veggo molto corretto, insieme con le rime de' poeti di quelli tempi, della qual cura tante grazie vi rendo, quante posso il più, massimamente sentendovi doppia fatica in oiò avere avuto, e doppia noja per piacermi; ed oltre a ciò danno delle altre cose furatevi da quello reo uomo per soprappeso. Di che certa-mente m'incresce al pari di voi, che so quanto queste perdite soglione altrui recar molestia e gravezza. La scusa, che per questa cagion fate alla tardità e lunghezza del tempo in ciò posto, non faceva punto bisogno. Perciò che questo libro così m'è giunto caro a questi dì, come egli molto prima arebbe fatto. Avrestemi fatto piacere a scrivermi la spesa, che nell'una, e nell'altra opera avete fatta; la qual cosa vi priego a fare ad ogni modo al ricever di questa lettera, se volete che io vi rimanga di questo impaccio datovi tenuto compiutamente. Alle altre così officiose parti della vostra lettera, e così d'amor piene e di dolcezza e di cortesia, non risponderò a parole, che non le saprei così efficaci for-

dirette si leggono fra quelle di diversi al Bembo, che raccolse il Sansovino, ed impresse nel 1560.

mare, come io vorrei che elle fossero, e come si converrebbe a volervene io ringraziare bastevolmente. Serberolle nondimeno nella miglior parte del mio animo, e sempre disidererò di poter per voi cosa, che tanto cara vi sia, che non bastiate voi a dirmene tutto il piacer vostro, siccome non basto io ora a dirvi tutto il mio. Al buono e gentile e da me sempre onorata Carisendi, ed al Magnifico M. Alessandao Manzuolo reudete grazia delle salutazioni, che mi fate a nome loro, ed alle loro Sig. mi raccomanderete, e sopra tutto a voi stesso. State sano. A' 18. di Novem. 1523. Di Padoya.

# A M. Agostin Foglietta. A Roma.

So che voi conoscete senza che io parli, quanto io mi sia rallegrato della creazion del nuovo Signor nostro; non solo per
conto di Sua Santità, della quale devoto
servo sono, o per conto del mondo, che
stimo abbia a dovere essere ottimamente
governato per le sue mani, o pure per
mio, che ho questo giorno sopra tutte le
cose disiderato; ma ancora per cagione e
rispetto vostro, il qual me ne par vedere
non men lieto di questo avvenimento, che
si sia esso stesso, che è fatto Papa. Senza
che io mi rendo sicuro, che voi ne santirete quel primo, che è più convenevole alla

vestra virtit, che non è lo stato e la Fortuna, nella quale sete ora, come che ella sia più che di mediocre qualità a questi non molto larghi tempi. Per la qual cosa quanto più lictamente posso y abbraccio e con voi so di susto il cuor mio di così se lice nunzio allegrezza, pregando sopra tutto colui, che di tutte le buone cose è cagione, che siscome io stimo, che esso questo abbia voluto, così gli piaccia ancora donare a Sua Sant. lunghissima vita, acciocche ed egli possa giovare al mondo più lungamente, e noi e gli altri suoi servi, anzi pare tutti gli nomini, sentiamo di questo effetto più lunga contentezza. Se a voi piacerà basciare il piede di S. Sant. a nome mio, io v'arò di ciò molto grado. State sano. A' 21, di Novemb. 1523. Di Padova.

### ..... A M. Agostin Foglietta. A Roma.

A Commence of the Commence Benche io creda, che e dal mio Avila e da M. Agostin Beazzano voi averete inteso il progresso del mio viaggio; pure almeno per avere occasione di ragionar con voi, voglio che ancora da me lo intendiste. lo montai a cavallo, siccome V. S. mide, assai debole dal male, che Roma mi denò in merito del mio essere venuto a rivederla. Tuttavia così come io andai caredcando, andai eziandio ripigliando e vi-

gore e forza di modo, che a fine del cammino mi sono sentito esser quello, cho io soglio, o la voglia del fuggir di Roma, che io avea, essendo stato male da lei ricevuto e trattato, o la mutazion dell'aere o l'esercizio, che se l'abbia operato, o peravventura tutti e tre. Feci in Bologna i giorni santi e le feste della Pasqua; dove visitai Mons. di Fano, il quale governa cosi bene quella città e nella giustizia e nelle altre parti del suo ussicio, che non isi potrebbe lodarlo a bastanza. Giunto che io in Padova fui, visitai gli amici, e da essi visitato me ne son venuto qui alla mia Villetta, che molto lietamente m' ha ricevuto, nella quale io vivo in tanta quiete, in quanto a Roma mi stetti a travaglio e fastidj. Non odo nojose e spiacevoli nuove. Non penso piati. Non parlo con procuratori. Non visito Auditori di Rota, Non sento vomori, se non quelli, che mi fanno alquanti Lusignuoli d'ogn'intorno gareggiando tra loro, e molti altri uccelli, i quali tutti pare, che s'ingegnino di piacermi con la Ioro naturale armonia. Leggo, scrivo, quanto io voglio; cavalco, cammino, passeggio molto spesso perentro un boschetto, che io ho a capo dell' orto. Del quale orto assai piacevole e bello talora colgo di mano mia la vivanda delle me tavole per la sera, e talora un calestruccio di fragois la mattina, le quali poscia m'odorano non solamente la bocca, ma ancora tutta la mon-

sa Taccio che l'orto e la casa ed ogni cesa tutto I giorno di rose è piena. Ne manca oltre a ciò che con una barchetta prima per un vago siumicello, che dinanzi alla mia casa corre continuo, e poi per la Brenta, in cui dopo un brevissimo corso questo fiumicello entra, e la quale è bello ed allegrissimo fiume, ed ancora essa da un'altra parte i miei medesimi campi bagna, io non vada la sera buona pezza diportandomi, qual ora le acque più che la terra mi vengono a grado. In questa guisa penso di far qui tutta la state e tutto l'autunno, tale volta fra questo tempo a Padova ritornandomi a rivedere gli amici per due o per tre dì, acciò che per com-parazione della città la villa mi paja più graziosa. Ho ragionato con V. S. più lungamente, che io non credetti dover fare, quando presi la penna a scrivere. Resta, che io vi prieghi a basciare il santissimo piè di N. S. in mia vece, e raccomandar-mi in buona grazia di S. Sant. A cui riverentemente ricordo, che come che io abbia l'animo assai riposato, non è che la summa del mio stato e delle mie fortune mon sia molto minore, che non sono i miei bisogni; là onde nel mezzo della mia quietesmi pungono e fanno sospirare e gemere dene spesso, a i quali miei bisogni sua Beat: promise di dar riparo, dicendomi che essa ne avea più voglia di me. Preghehon lasciare andare in mano altruf il libro, che io le donai. Alla quale N. S. Dio presti lunghissima felicità. State sano. A'6. di Maggio 1525. Di Villa.

# A M. Galasso Ariosto. A Bologna.

Poche lettere arei potute vedere, caro il mio M. Galasso, che m'avesser tanto piacer recato, quanto hanno fatto le vostre, che m'ha date il Gentile Messer Pamfilo Rusmino; e tanto è questo mio piacere e diletto maggiore stato, quanto io meno le aspettava. Vi ringrazio adunque di questo vostro amorevole ufficio, quanto posso il più. E per rispondere alla parte della memoria della nostra amistà, vi rendo sicuro, che io son quel vostro buon fratello, che mi potete aver negli altri tempi conosciuto; e per questo dolcissimo m'è suto lo intendere da esso M. Pamfilo del vostro buono stato, nel quale N. Sig. Dio vi prosperi, ed avanzi di giorno in giorno; il quale avanzamento di tanta felicità non potrà giammai esserè, che io sempre non la vi disideri ancora maggiore. Se io del vo-stro venire a Bologna inteso avessi prima, ¿, che io me ne fossi partito, v'avrei voluto aspettare ad ogni modo, nè mi sarebbe sta-ta la dimora nojevole. Tuttavia quello, che all'ora non potè essere, sarà piacendo a Dio questo Settembre, o almen questo Ditobre, se Roma sia del morbo libera, come si spera. In questo mezzo amatemi, e state sano, ed a Mons. vostro satemi riverentemente raccomandato nelle vostre lettere. A' 29. di Luglio 1524. Di Villa.

## A M. Francesco Maria Molza. A Bologna.

Benedette sia quel picciolo disordine, Molza mio caro, il quale mi sè venir più tardi alle mani le lettere di Mad. Cammilla, di che io mi dolsi con M. Pam. Perciocche dove io arei una sola risposta alle mie letttere da lei ricevuta, nè ho avute quattro, le quali mi sono state tutte così dolci e così care, che io le serbo in luogo di quattro belle e preziose gemme. Ed oltre a questo ho da voi un'altra lettera in testimonianza della diligenza di lei. Vedete ora se io me ne debbo tener buono. Quantunque dall'altro canto mi sento all'anima tanto obbligo e con lei e con la Signora Contessa moltiplicato, che a me non pare di poter giammai essere a soddisfarlo bastante. Onde io vivo in affanno. E così in me da un fonte medesimo e diletto e pena si deriva; la qual maraviglia m'è sì dolce, che io ho preso per partito di non uscir con loro di debito,

194 potessi, e voglio esser loro tenuto ed obbligato in eterno. Così adunque farete loro intendere tante volte all'una e all'altra raccomandandomi, quante di me vi sovverrà in loro presenza, che certo non fien melte; conciossiacosache in quel tempo arete occupato in tanti piaceri ed in tante vostre gioje l'animo che non lo potrete mandar così lungi. Se verrete, come dite, col no stro M. Alfonso a stare alcun giorno in questo mio nascondimento e villetta, mi farete singolar piacere, alla qual cosa fare vi priego grandemente. Risaluterete M. Ga-Isso Ariosto a mio nome, siccome avete salutato me al suo, e state sano. A' 29. di Luglio 1524. Di Villa.

### Al Molza. A Bologna.

Ho caro, che Mad. Cammilla sia cagione che io vegga alcuna volta delle vostre lettere, del qual piacer mio vi priego ad esser contento di ringraziarnela per me. Ora per rispondere alle vostre lettere, io le scriverò quando arò alcuna cosa da mandarle, che altramente scriverei a voto. In questo mezzo tempo non v'incresca avermi alle volte ne' vostri ragionamenti, siccome ho voi spesse volte ne' miei, se non così bella e cara compagnia che tale non è in altra parte, almeno tra quellé, con

le quali io posso ciò fare. Piacemi che since stato in Bologna per lo continuo, sposcia che io veduto non v'ho, che non volzei vi foste ito rimescolando in quei gaveccioli Remani, i quali non v'arebbono avevo risguardo, perche siate a Febo ed alle nove sorelle così caro. Avete benissimo fatto, e benissimo farete a rimanervi Imagamente fra noi. Io m'avveggo che in Vano v'ho insieme con M. Alfonso aspettato. Ora non rimatrò di ciò ingannato, che non v'aspetterò più. Anzi vi perdono. io tutta questa ingiuria, che mi fate di comprendo, che buonissima cagione ve ne ritiene. E stimo venire io prima costà à voi a questo Ottobre per fornire il viag-gio, che io incominciai alla Pasqua di resuresso passata, e così penso rivedervi. Per la qual cosa priego Mad. Cammilla e la Signora Contessa, che non vi lascino di Bologna partire, se pure voleste ciò fare, infin che io a Roma non passo. Ho detto lungamente nulla, per dire alcuna cosa. State sano, e salutatemi M. Alfonso, e M. Filippo Maria de Rossi. Il primo di di Settembre 1524. Di Villa nel Padova-10.

### Al Molsa. A Bologna.

Se M. G. T. v'ha scoperto gran parte de suoi tesori costi in Bologna, egli mi piace, conciossiacosachè voi doverete esser da quinci innanzi più ricco. Direi che io ve ne avessi una grande invidia, se non che la 'nvidia è peccato mortale, e io sono qui in Roma nell'anno del Giubileo, nel quale si conviene ir mondi e senza peccato alla indulgenza. Vi ringrazio nondimeno della contezza, che mi date con le vostre piacevolissime lettere di quella bella e lunga lezione; alle quali lettere aggiunse non poco di diletto il Forno con le sue dichiarazioni e commenti più particolari di modo, che io tra per l'una cosa e per l'altra ho rattemperato il dolor preso da me del non essere io stato presente con voi alla parte della nostra grande utilità e guadagno. D'intorno alle quali tutte cose e ad altre, che ancor qui si sentono ed odono in così fatta materia tutto il giorno mi rimetto ad esso Forno, il quale a bell'agio raccontar le vi potrà. Ed alle Sig. Mad. Isabella e Mad. Cammilla venendo 🔊 a nome delle quali mi salutate, vi priego a render lor in mia vece tante grazie, quanti furono i capelli, che si tagliarono alla Sig. Beatrice, di che ne nacque la vostra

così bella Elegia (1), e così leggiadra; ed insieme a dire a Mad. Cammilla, che se io non le ho mandata la Canzona, che dite, fu perciò che avendola io donata a M. Trifone, convenevole non mi parve il voler fare d'una stessa cosa due doni. Ma come che sia, sarete contento di pregarla, che quando pure ella stimasse che io avessi errato, ella mi perdoni, e di baciarle la mano per me; direi ancor la becca, se i costumi Francesi fossero in Italia così come ci è il Re. State sano. Di Roma. Ai 6. di Gennajo 1525.

## Al Molza. A Roma.

Io non so quai lettere mi fosser potute giugner così care, come cara e dolce m' è stata la vostra seconda epistola scrittami il di medesimo della prudente elezione fatta da N. S. de' nove Cardinali nuovamente da S. Sant. creati, di parte de'quali mi date soavissima e piacevolissima contezza. O Molza mio caro, quanto mi sento io

<sup>(1)</sup> La elegia del Molza incomincia Quid fles abscissi toties dispendia crinis? e si ritrova nelle antiche raccolte di poesie latine fatte da Giovampaolo Ubaldini, e da Giovanmatteo Toscano.

tenuto a S. Sant. per conto del nostro Mona, Carpentrasso. Parmi ora essere io medesimo vie più che Cardinale. Lodata sia la divina bontà, che gli pose in cuore questo pensiero, ed egli sempre adorato da me, che l'ha al suo fine recato. Medesimamente m'è dolce e cara stata la creazion di Mons. Polo, a cui e per la sua eccellente dottrina e per l'infinita bontà non si con-"veniva men chiaro ed illustre grado. E speg ro che egli sia spirito molto utile alla Remana Rep. che grandemente ha di tal'uomini uopo a questo tempo. Dunque con; fesso che io vi debbo ταευαγγέλια, quemadmodum quidem scribis, Praesertim cum mihi ctiam dederis, quod ridere plane possem : Amici scilicet nostri dibaphum et terrores: quos jacit. Quella parte, dove dite di lui, e giugnete che a pena credete che io mi possa contenere, quin frontem feriam, così è stato. E dubito che sia ciò cagione a molti di mostrarsi buoni più che d'essere. Piacemi sopra Mons. di Salerno il giudicio vostro. O santa e benedetta mente ed animo, chi può non lodarlo? o pure chi bastanza può lodarlo? Hui quam ille istis non satisfecit! Voi ridereste, se sapeste quali lettere si scrivono dagli amici d'alcun di loro in questa Città, affine che si oreda, che N. S. ha quel tale più e più dì combattuto, ed alla fine contra sua voglia sforzatolo ad accettare il cappello. Ma ciò niente adopera, ce già egnuno pare scanda-

lezato, da me in fuori, che sempre ho creduto ad un modo, e nessuno inganno m'è ora suto fatto da lui. Anzi l'ho io per buonissima persona, che ha voluto mostrare al. mondo chi egli è, e sempre è stato. Ho fatto della vostra elegantissima epistola quello, che avete voluto che io faccia. Ostendi enim illam uni aut alteri tantum, quos tui amantissimos habeo: ne tua tam elegans lucubratio penitus periret. Dunque sarete contento far voi di questa mia lettera il somigliante. La quale a voi solo scrivo, come che il mio catarro non m'abbia ancora lasciato, che è stato cagione, che io non l'ho latinamente scritta, come io dovea, e la vostra dolcezza parimente, che me ne libera. State sano. Al primo di Gennajo, e dell'anno 1537. E giovami averle incominciato con voi ragionando. Di Padova.

### A M. Pietro Ardinghelli. A Firenze.

Non era bisogno che voi mi raccomandaste il Reverendo M. Niccolò vostro figliuo-le. Bastava che io il vedessi, come ho vedette, che non sarei mancato del dover mio per l'antico amore e fraterna benivolenza nostra. Ho nondimeno avute le vostre due lettere care, siccome quelle, che mi vengono da carissima parte. Siate certo, Ma Pierro mio, che io l'averò in quallo stesso

luogo, che l'avete voi; se non che io gint, gnerò all'amor paterno, che io gli porto, quel rispetto e quello onore, che suole darsi dall'un fratello all'altro Hogli profi ferta la mia casa e ciò che dentro v'è sus dolcissimo mi sia, che egli la usi, come sna. Dogliomi che io sono in partirmi per Roma, e già ho mezzo il piè nella staffa. Tuttavia restano qui de miei, che faranno sempre per lui quanto per me. Scrivetegli che senza nessua risparmio ricahiegga, i miei con quella sicurtà, che esso richiederebbe voi e gli altri suoi. Io spero essere fra due mesi e mezzo ritornato, e perciò in brieve potere e goderlo, e far per lui quello, che fia mestiero. In questo mezzo mi vi raccomando, e vi priego lunga quieté e molta felicità. State sano. A' 10. d' Ottobre 1524. Di Padova.

# A M. Taddeo Taddei. A Firenze.

Come che io avessi sempre fatto ogni cosa a soddisfazion del Reverendo M. Niccolò Ardinghelli per l'antica amistà, che è tra suo padre e me, pure le vostre molto calde lettere in raccomandazion sua mi fanno ancora più disideroso di far per lui, anzi m'accendono di disiderio, che egli m'imponga delle cose, che gli siano mestiero. E già l'ho veduto ed abbracciato e

proffertogli, quanto io ho, e quanto io vaglio. Non dubitate, che io non sia per averlo in quel conto, in che si sogliono i cari figliuoli avere, ed ancora in maggiore, in quanto io l'onorerò a guina di fratello. Il rimanente della vostra lettera m'ha raddonpiato il disiderio di vedervi; sì è dolce ed amorevole ed affettuosa. Ma questa maladetta pestilenza di Bologna ed alquanto sospetto della vostra, che ancor rimane se non nella città, almeno nel contado, fanno che io ho diliberato ora, che pure passar debbo a Roma, far la via della Marca e non venire per costà. Tuttavolta vi la mia fede, che se maggior sospetto non vi sarà al mio ritorno, di venirvi al tutto a vedere, ed a godervi due dì, ne'quali potrete ragionarmi i vostri pensieri, ed io vi potrò raccontare i miei, e farvi vedere, se M. Girolamo Muzio, che dite, v'arà bene accontato delle cose mie, o no. Quantunque io credo, che voi ve ne avvederete al primo incontro, senza che io apra hocca. Stimo che sia vero quello, che dite della memoria che tenete di me. Perciò che io ne tengo altrettanta di voi e di tutta la vostra gentile e dolcissima famiglia, e molta contentezza sento in me a voi ripensando, siccome avviene delle cose, che altri ha più care, ed alle quali crediamo noi stessi essere in grado. Faccia, il Ciclo che noi ci possiamo godere lungamente.

Non bisegna che m' invitiate ad usar dell'opera vostra, dove me ne venga uopo, perciò che io il fo. Ma voi perchè non fate altrettanto ver me? che mai non mi chiedeste cosa niuna? Io so che avete pochi al mondo così presti al servirvi, come me areste volendomi. Riserbomi a dir molte cose a bocca; e perciò più che mille e mille volte alle mie carissime sorelle e donne Monna Costanza e Monna Ippolita, ed a M. Gherardo ed a voi raccomandandomi e basciando i vostri fanciulli farò fine a questa lettera. State sano. A'10. d'Ottobres 1524. Di Padova.

## A M. Taddeo Taddei. A Firenze.

Noi tralasciamo troppo lungamente lo scriver nostro usato, del quale io grandissimo diletto pigliar soglio, e non solamente nel leggere le vostre lettere, che sempre sono soavi e dolci, ma ancora nello scrivere io a voi, perciò che a me pare in quel tempo esser con voi, e con voi presente ragionare. Per la qual cosa bene sarà, che torniamo alla buona usanza, e se noi non aremo altro che scrivere, ci salutiamo tra noi e visitiamo in quella maniera. Ora io ho da scrivervi anco altro, e ciò è, che m'impetriate da cotesti vostri Signori Illustrissimi un divieto sopra

l'opera, che io fo stampare, della Volgar lingua. Il qual divieto come abbia a dovere essère, potrete conoscer dall'esempio di quello, che m'ha N. S. conceduo, che ha in queste lettere. La qual cosa fare tanto più volentieri doverete, quanto la detta epera altro non contiene, che onore ed utile della nostra Toscana lingua, in quanto per me raccorre se n'è potuto. Bisognerà oltre a ciò che poniate diligenza in fare, che io il detto divieto abbia il più tosto che si possa. State sano, e salutatemi M. Gherardo e Monna Costanza e Monna Ippolita, e tutta la vostra gentile e dolcissima famiglia, e chi vi piacerà, oltra essa. 'A' cinque d'Agosto 1525. Di Villa nel Padovano.

## A M. Taddeo Taddei. A Firenze.

Arete per mano di M. Pier Francesco Borgherini due de' miei libri sopra la Volgar lingua or ora usciti di sotto la stampa; uno de'quali terrete per voi, che a voi il mando, l'altro darete al Signor Ippolito molto a sua Magnificenza raccomandandomi, del quale quello che a me scrivete, m'è suto carissimo; come che anco in Roma me ne venissero quest'anno gratissimi rapporti. Per la qual cosa io, il quale non Bembo Vol. VII.

arei potuto far di meno di non amarlo; quale che egli si fosse, essendo nato cui è, tanto più volentieri l'amerò e più teneramente, quanto io veggo che egli vale per se stesso. Il libro che voi gli darete, essere gli potrà testimonio dell'amore, che io al suo buon padre ho portato-La cui memoria nella mia mente è viva e tresca più che giammai, e così sia mentre la vita mi durerà. Quello, che Messer Girolamo Muzio v'ha di me detto, è vero in quella parte, che io sia e sano della persona e con l'animo assai tranquillo la Dio mercè. Dell'altra parte tanto vi dico, che io stimo che egli non v'abbia fatto menzogna, che io il credo e cortese e gentile. Ma tutto ciò ho pensato molto prima che ora, di fare io che l'intendiate voi sopra gli altri. Anzi mi si fa tardi, che quel rampollo sia di tanto cresciuto, che egli sicuramente possa sostenere l'aria del vostro cielo, per mandarlovi. Ma di questo si potrà diliberar poi. Sopra le quali cose ho riconosciuta l'amorevole affezion vostra nelle vostre lettere, ed a nome vostro ho salutato tutta la mia casa, la quale è altresì vostra. State sano, raccomandatemi a M. Gherardo ed alle vostre donne, e salutatemi i vostri fanciulli, i quali peravventurate sono ora uomini, siccome noi vecchi. A' 4v! d'Onobre 1525. Di Padova.

## A Valerio intagliatore. A Vinegia.

Vi mando la vostra medaglietta del Neroncino insieme con due fiorini e mezzo, e che è il prezzo che ella v'è costata, siccome mi diceste; e vi priego che quando l'arete usata e tenuta per lo bisogno, al quale la richiedete, siate coutento ritenendovene il detto prezzo rimandarla a star con l'altre mie, e con quel bello Neron grande, che io ho. Io credetti che voi me Y areste data assine che io la tenessi e sosse mia, e ciò credetti ricordandomi che to pure avea fatte delle cose a benificio vostro, e tra l'altre alcuna che vi fu di più utilità, che se io v'avessi donato cento medaglie tali, quale è la vostra, lasciando star da parte gli altri cotanti ufficj fatti da me per voi in cotanti anni, che io amico vostro sono. Dico questo, per mostrarvi la cagione, che mi mosse a creder quello, che io credetti, non per rimproverarvi i piaceri fauti da me in parte alcuna, che non è ciò mia usanza. Da ora innanzi non crederò più così follemente! Ed anco il dico per farvi conoscere, che io non son prete, come diceste a mio fratello; e se io fossi prete, non sarei di quelli, che v'han tenuto il vostro, ma sarei nno, che v'ho molte volte dato del mio. State sano, ed attendete a farvi ricco; se non per altro, almeno acciò che possiate far poca stima degli amici vostri più sicuramente. A'11. di Gennajo 1525. Di Padova.

### A M. Valerio de' Belli intagliatore. A Vicenza.

A me incresce che'l cane non vi sia riuscito buono, come disideravate. Dio sa che io non l'arei mai creduto, da tal parte mi veniva. Pazienza. Quanto alla cagna rossa, che dite, chi v'ha detto che io ho levriera, non sa bene ciò che egli dice. Ella non è mia, ma è d'una Donna, che se l'ha allevata dal latte, e halla tanto cara, che è cosa da non credere. L'ho altra volta voluta torre, per donarla a M. Agostino Angiolello, e non l'ho potuta avere. Non che io non l'avessi avuta, se io fossi perseverato in volerla al tutto, che quella Donna non mi può negare cosa, che io voglia da lei. Ma la vidi sì mal contenta per questo, e così con molte lagrime lasciarmi la cagna, che io non glie la volli torre; e diliberai di non gliene parlar mai più. Sì che, Messer Valerio mio caro, io certo non ho cagna levriera nessuna. Ma datevi buona voglia, che se io ne dovessi far nascer uno, ve lo troverò, e sarà buono. Che non lascierò passo a fare per compiacervi. State sano. A' 6. di Decembre 1530. Di Padova.

#### A M. Valerio.

Vi mando, M. Valerio mio caro, un cane levriero brutto, ma buono, se m'hanno detto il vero quelli, che l'hanno donato. Voi lo proverete, e se così sarà, lo terrete per vostro. Se non sarà, lo renderò a chi me l'ha dato. Attendete a star sano. Il cane si chiama Turco. A' 3. di Gennajo 1531. Di Vinegia.

#### A M. Valerio.

Quanto alla figuretta del mio conio se la voglio vestita o nuda, vi dissi che la faceste come meglio vi pareva di fare. Pur crederia, ché fosse bene, ch'ella avesse un poco di vestimento. Vi ringrazio, e ne aspetto vedere il piombo con disiderio. State sano, il mio caro M. Valerio. All'ultimo di Febbrajo 1532. Di Vinegia.

#### A M. Valerio.

Ho avuto il gesso della figura del mio rovescio, la quale mi è paruta, siccome è, bellissima ed eccellente. Di che vi ringrazio quanto posso. È vero, che non vorrei le aveste messo quel ramo in mano.

Pur, poichè fatto è, non importa. Vorret solamente che faceste che quel sasso avesse qualche botta, siccome di più alto e più basso, acció non fosse così liscio, e paresse più sasso. Credo mi intenderete. Vorrei faceste le lettere alla testa del modo che vi scrissi. Potrete, fatto questo, mandarmi la impronta della testa, ed io vi manderò l'ariento da far quattro o sei medaglie. Io ho qui il cagnuol maschio figliuol di quella bella cagna, il qual non ha la coda mozza, ma integra. Se volete, che io vel mandi, scrivetemi, che vel manderò. Mi piace, che abbiate forniti i lavori della, Cassetta, i quali son certo siano bellissimi. Mi doglio di questi tempi, che peravventura vi faranno più difficultà, che non bisognerà ad averne buono e giusto premio. Attendete a star sano. A' 12. di Marzo 1532. Di Vinegia.

## LIBRO QUARTO.

### Al Sig. Ridolfi Pio da Carpl.

Piacemi che in iscambio d'una seme plice salutazion fattavi a nome mio dal mio preposito voi mi diate si dolci lettere come son quelle, che io ricevei jeri, nelle quali mi fate intendere il pericolo, che portate per cagion della vendetta, che si cerca contra voi, sperando che se io fossi costì, il mio consiglio vi gioverebbe. Nella qual cosa, benchè ie sappia che la vo-

stra prudenza è molta, nè ha bisogno di mio o d'altrui consiglio, pure mi piace, come che sia, che mostriate disiderarmi, e mi chiamiate così amorevolmente. A che rispondo, che se io avessi così buone armi, come io già ebbi, o come avete ora voi, non solamente con parole vi difenderei, ma torrei eziandio a combattere in luogo vostro, per levarvi di quella briga, se pure così v'è grave il combattere, come solevate dire. Di che io lodare non vi saprei, estimando che perdiate via più ricusando la pugna, che se perdeste combattendo. Oltra che niuna cosa suole essere più dolce a' prodi e valorosi uomini, che la giusta e sudata vittoria, la quale a mio giudicio sarebbe sempre dal vostro canto. Ma io comincio a credere, che voi oggimai vi ravveggiate del vostro errore, e per questo diciate, che potrebbe essere, che non fosse male alle volte il contraddirsi. La qual cosa io confermo, anzi dico che è tolto a molta rigidezza il non mutarsi giammai di proposito, mutandosi le occasioni così spesso. E credo che la Signora parente vostra e comare mia vi dirà quel medesimo, se ne la domanderete; alla quale stimo siano gravi le vergogne, che a voi vengono per la molta timidità, che in voi si vede da questo canto. Andate andate, che mostrate poco di sapere quanto un bel morir tutta la vita onori. Ed io sono uno, che verrei più tosto morir mil-

le volte, che una sola mostrar paura, se io in luogo di voi fossi. Ma lasciando il/ motteggiar da parte. Io non veggo l'ora, che io mi trovi con voi e con la Sig. Comare, e che io possa udire molte cose nuove, che mi promettete di farmi intendere. Anche ne averò alcuna io da dire a voi, la quale ne' libri Padovani non si legge. Io tuttavia mi starò qui questo mese tutto, ed in questo tempo fornirò alcune mie bisogne, e piglierò il Giubileo con più divozione, che io potrò, massimamente vedeudo io ogni di maggiormente riformarsi questa Santa Corte, e prendere più laudevoli costumi e leggi. Alla qual cosa fare voi parimente tenuto sete, che sete di lei articolo e membro. Appresso a questo me ne tornerò a voi molto più volentieri, che io qui venuto non sono, come che io non vorrei per cosa del mondo non ci esser venuto. Il Sig. vostro Zio ha fatto questi di fuochi e feste, senza aver molte legna da farle. Esso sta all'usato, il bambino e la madre benissimo: Io a voi ed alla Sig. Comare mi raccomando. Di Roma. Ai 12. di Gennajo 1525.

## Al Sig. Ridolfo da Carpi. A Padova.

Ho inteso da M. Fabio, il quale v'ha resa questa lettera, la cagione, perchè jeri mi scriveste, e perchè poi ripigliaste la lettera già data a miei costì. A Messer Fabio duole nell'anima, che voi abbiate pensato, che esso avesse giammai consen-tito a fare uno scritto a pregiudicio di voi e di Monsign. de' Rossi, i quali avete fatto cotanto per lui. Ed a me duole non poco, che questo pensiero vi sia caduto nell'animo, non solo per conto di Messer Fabio, che è gentil persona, e da non saper fare di coteste cose, ma ancora per mio, che non sarei stato poco offeso in ciò. Or poi che avete saputo il vero, non dirò sopra ciò altro, se non che nella vostra buona grazia raccomandandomi vi raccomando M. Fabio. Di Villa. All'ultimo di Luglio 1525.

### Al Signor Ridolfo da Carpi. A Pisa.

Già stavamo con sete di sapere alcuna novella di voi, quando il vostro ed ora eziandio mio Mons. Dolce mi diede le lettere vostre, che m'hanno recata acqua

dolcissima da spegnerla. Ringrazione la vo-stra cortesia. Ben mi duole d'intendere, che non siate vivo, come mi scrivete; se tuttavia questo vostro esser morto non è con vantaggio. Perciocchè alle volte è avvenuto, che uno che mostra d'essere in se morto, sarà stato vivo doppiamente, siccome quegli, che si truova poscia vivere in altrui, ed acquista quell'altra parte per sua, nella quale egli è, onde dire si può, che egli viva in due vite ad un tempo. Il che se avviene a voi, non solo non mi doglio di questa vostra guadagnosa morte, anzi me ne rallegro io grandemente. Ne credo che si possa miglior mercatanzia fare nè costì, nè altrove, di questa. Piacemi che serbiate memoria di me, e fovvi sicuro, che molto spesso si ragiona, dove 'io sono, di voi, e ragionerassi continuo. Perciò che il potervi vedere stimo non sia per lo innanzi, se non è tardo e rado, e farà mestiero, che io mi racconsoli della vostra lontananza in questa maniera. Ho basciato Lucilio a nome vostro, e salutata la madre di lui e lettale la lettera vostra dove di lei parlate. La quale e vi ringrazia di ciò grandemente, e vi si raccomanda, ed insieme vi manda dicendo che le dovete credere la cosa del divorzio più che altro. Se è vero che 'l Signor vostro Zio abbia riavuto dallo 'mperadore la sua patria, io me ne rallegro tanto, quanto

potrei far di cosa veruna disideratissima ed aspettatissima a questo tempo; e ne ringrazio la Divina Muestà, la quale a me pare che in questa parte con giusto occhio abbia qua giù guardato. Ho mandato a M: Leonico la poscritta vostra, che gli è stata gratissima sopra modo e per rispetto di voi e per conto del vostro illustre maestro. Raccomandasi all'uno ed all'altro rendendovi molte grazie della memoria onorata, che serbate di lui. Esso è stato malato questi prossimani dì, ne' quali io non fui senza gelosia della sua vita per la molta età, che gli è sopra. Ora sta bene, tuttavia in casa. Io son quello stesso, che mi lasciaste, se non in quanto mi sono alleggierito d'una delle mie nipoti, la quale ho maritata a gentile uomo Viniziano assai a soddisfazion mia e de' miei. A (1) M. Antonio Roncione, a nome del quale mi salutate, sarete contento raccomandarmi abbondevolmente, e sopra tutto al vostro maestro, come che egli due grandi offese

<sup>(1)</sup> Questi fu Pisano e Poeta Toscano, e scrisse in rima molto leggiadramente nel principio del Secolo XVI.,
come il dimostrano alcune sue Poesie da
noi vedute ne' MSS. del Sig. Apostolo Zeno, dove aveasi riscontro, che fossero
scritte nel 1507.

fatto m'abbia, l'una delle quali è stata il torre a Padova se, e l'altra voi. A Mons. d'Inghilterra farò le raccomandazioni vostre domane. State sano. Di Padova. A' 16. di Marzo 1526.

### Al Signor Ridolfo da Carpi. A Pisa.

Quanto migliore speranza mi dà la seconda lettera di V. S. della sua vita, che non diede la primiera, tanto ed io ne rimango più contento, e voi stimo avere fatto più lodevole pensiero. Così adunque si vuol fare, cioè vivere con men noja, che si può; se bene altri si vede privo delle cose sue più care, siccome ci vediamo noi qui amici vostri, e come si vede e vi sentite voi costì, quasi corpo privo della sua anima. Lodo la diliberazion vostra dell'essere in Villa, il che non ho ancora potuto fare io lodatore e consigliatore agli altri uomini della solitudine e dell'ozio villerecchio. La qual cosa m'è avvenuta per avere io maritata una delle due mie nipoti, che m'erano ed ancora in parte sono in casa, le quali nozze m'hanno tenuto occupato ora in Vinegia, ed ora in Padova insino a questi giorni, ne' quali l'ho a marito mandata Gentile uomo Viniziano, e di bonissimi costumi, e per gli

State sano, ed attendete a farvi ricco; se non per altro, almeno acciò che possiate far poca stima degli amici vostri più sicuramente. A' 11. di Gennajo 1525. Di Padova.

## A M. Valerio de' Belli intagliatore. A Vicenza.

A me incresce che'l cane non vi sia riuscito buono, come disideravate. Dio sa che io non l'arei mai creduto, da tal parte mi veniva. Pazienza. Quanto alla cagna rossa, che dite, chi v'ha detto che io ho levriera, non sa bene ciò che egli dice. Ella non è mia, ma è d'una Donna, che se l'ha allevata dal latte, e halla tanto cara, che è cosa da non credere. L'ho altra volta voluta torre, per donarla a M. Agostino Angiolello, e non l'ho potuta avere. Non che io non l'avessi avuta, se io fossi perseverato in volerla al tutto, che quella Donna non mi può negare cosa, che io voglia da lei. Ma la vidi sì mal contenta per questo, e così con molte lagrime lasciarmi la cagna, che io non glie la volli torre; e diliberai di non gliene parlar mai più. Sì che, Messer Valerio mio caro, io certo non ho cagna levriera nessuna. Ma datevi buona voglia, che se io ne dovessi far nascer uno, ve lo troverò, e sarà buono. Che non lascierò passo a fare per compiacervi. State sano. A' 6. di Decembre 1530. Di Padova.

#### A M. Valerio.

Vi mando, M. Valerio mio caro, un cane levriero brutto, ma buono, se m'hanno detto il vero quelli, che l'hanno donato. Voi lo proverete, e se così sarà, lo terrete per vostro. Se non sarà, lo renderò a chi me l'ha dato. Attendete a star sano. H cane si chiama Turco. A' 3. di Gennajo 1531. Di Vinegia.

#### A M. Valerio.

Quanto alla figuretta del mio conio se la voglio vestita o nuda, vi dissi che la faceste come meglio vi pareva di fare. Pur crederia, ché fosse bene, ch'ella avesse un poco di vestimento. Vi ringrazio, e ne aspetto vedere il piombo con disiderio. State sano, il mio caro M. Valerio. All'ultimo di Febbrajo 1532. Di Vinegia.

### A M. Valerio.

Ho avuto il gesso della figura del mio rovescio, la quale mi è paruta, siccome è, bellissima ed eccellente. Di che vi ringrazio quanto posso. È vero, che non vortei le aveste messo quel ramo in mano.

Vi priego a darci avviso di voi tanto più, che qui s'era inteso, che costì era ogni, cosa piena e di morbo e di romori. Attendete a star sano. Mons. de' Rossi, mandato qui il Sig. Ettorre suo fratello, andò a Roma per pochi giorni. A M. Giovanni Spagnuolo ed a M. Anton Roncione sarete contento raccomandarmi. Di Padova. A' 7. di Novembre 1526.

### Al Signor Ridolfo da Carpi. A Roma.

Piacemi che V. Sig. sia in Roma. Ben vorrei che voi vi foste per altra cagione, che per quella, che mi scrivete, e che 1 Sig. vostro Zio fosse sano, il quale è con troppo gran peccato delle stelle infermo sì lungamente, se da esse vengono le umane. disavventure. E sarebbe oggimai tempo, che egli si riavesse, e potesse vivere qualche anno sano e gagliardo, ed oltre a ciò riposato, ed in casa sua. Il che Dio gli conceda, e doni a me poter ciò vedere, prima che io tanto invecchi, che il potere andare a Carpi mi sia dagli anni tolto e vietato. Quanto alla informazione delle rendite del Patriarcato di Constantinopoli, che per l'amico vostro mi chiedete, vi dico che elle soleano valere d'intorno a fiorini ottocento. È vero che a Mons. lo

Cardinale Egidio non aggiunsero il primo anno pure a seicento, trattone le spese, che Sua S. vi sè in un procuratore, che egli vi mandò, che le riscosse. Del secondo anno Sua S. non ne ha anco riscosso quattrino. Stimo tuttavia che elle potranno valere a chi le terrà con alcuna buona cura, d'intorno a settecento; e sono tutti denari, che si riscuotouo di possessioni livellate nell'Isola di Creti, e son buoni denari. Potrebbonsi oltre a ciò queste rendite accrescere con favor di Roma, ottenendosi di poter di nuovo livellar le possessioni già livellate. Ma sarebbe ciò malagevole a fornire a forestiero, che Cardinale non fosse Quanto poi al potere il vostro amico per esser Fiorentino averne la possessione dalla Patria mia, io la credo ad ogni modo difficile impresa, e forse da non potersi ottenere. Tuttavia assai cose alle volte si fanno di quelle, che pajono altrui poco possibili a fare. Da Mons. Dolce non ho inteso di voi cosa niuna, che è stato molti dì a Vinegia, ed ancor v'è; nè da altrui prima, che ora per le vostre lettere medesimamente datemi da Mons. Stampa. Ho risposto alle lettere vostre. Ora vengo ad una mia non poco importante bisogna, la quale intenderete dal mio Pietro Avila renditor di questa. Nella quale stimo, che mi potrete porgere un grande e singolare ajuto e sostegno con la molta autorità del

Sig. vestro Zio antico Sig. mio apprespo Mons. Datario, che lo ama ed onosa, quanto il mondo fa. Perciò che non dubito, che egli non lo visiti assai spesso ,5 mel quale tempo alquante amorevoli ed affezionate parole di S. Sig. dettegli con quella grazia e con quel modo, co' quali egliona 'fare tauto grandi e gravi cose, potrebboto valermi, quanto intenderete dal detto Avila. Al che fare io il priego con tutta la fotza della lunga servitù con lui, siccomo la importanza del mio bisogno vuole pache vio faccia. Esso potrà agevolare in questa occasione tutto il rimanente della mia vita, e questo ozio de' miei studj impedito alle volte più che non dovrebbe dalla puco larga fortuna mia, e dalle gravezze de quali mi soprastanno, che non si possono scaricare, se non con più oro che nenze quello, che a me viene in mano delle mie rendite. Che pure quest'anno ho maritato una seconda nipote mia con non picciolo mio sinistro, che niente altro ha in dote avuto, che quello, che io le ho dato. E penso di maritare ancora la terza, che m'avanza, se io potrò, e poi ne arò maritate tre, pure solo di quello, che m'hunno le mie e lunghe e gravi fatiche acquistato, per modo, che se ora il Signor e vostro Zio per sua cortesia mandasso quevisto prospero e secondo vento; die die chiedo, nella mia fiacca e debole vela pio William to the courses of the mores of orta

questianno mariterei la detta povera e buomaofanciulla po che a maritar mi resta je quetereimi senza più pensar giammai di voilere altro, e quetato e riposato e tran--quillo direitverso lui. Totum muneris hoc stuisest. Perciocade se esso non vi s'interspone, stimo di non aver cosa, che io vooglia, in quello, che intenderete. Ben disidero che S. S. vi s'interponga di modo, eche a Mon. Datario non paja, che io non mi sidi nella buona grazia di lui. La qual sebsa tutta a voi raccomando così caldamen--se, come e la importanza ricerca, che io faccia, e la nostra amistà a ciò fare m'ascaieura. Ho detto quello, che io vorrei. a Tuttavia se voi vi ci vedete o disagevolezza, o rispetto alcuno, che impedisca, mon ne fate parola, ma tacete e tenete in voi tutto quello, che io vi scrivo. State sano. A' 4. d'Aprile 1527. Di Padova. O. Lington

Al Sig. Ridolfo da Carpi.

Dal mio Avila ho avuto, quanto voi gli diceste d'intorno a quello, di che io vi pregai. Del quale ufficio vi ringrazio, quanto sapete che io fo, senza che io il vi scriva. Ho poi avute le vostre lettere, opes de quali veggo e voi avere soprasseduoito al cammino di Francia, ed il Signor votro zio essere ito a Palagio, dove quattro

mesi sono, non è stato e dovervi dimorare: Nel qual tempo perciò che io sono assai sicuro e che potrete fare alcuna cosa a beneficio mio, e che la farete, altro non dico. Quanto alla informazione delle rendite del Patriarcato di Costantinopoli più particolare, che l'amico vostro vorrebbe, dicovi che io gliele potrei dare, se un mio Maestro di casa, che fu in Creti a pigliarne la possessione a nome del Cardinale. non fosse morto, che l'avea molto minuta e conta. Ma esso perì in mare con tutte le scritture sopra ciò, di modo, che a me non è rimaso di loro pure un verso. Nondimeno tanto vi dico, che quelle rendite sono tutte in denari, che si riscuotono i ducati Viniziani di possessioni livellate, i quali denari fanno la somma, che io vi scrissi in molte partite. E queste rendite il Cardinale spera potere accrescere, rompendo le livellazioni antiche con autorità della Sede Apostolica, e rinnovandole; e già ha dato principio a far certe citazioni in coloro, che posseggono le cose del Patriarcato, per venire a questo. Ma è ciè impresa non da ciascuno, o da chi non avesse oltra il favor di Roma ancora molto potere in Greti. Ne sopra ciò altro dir vi posso, che lo sappia. Avanza che lo vi prieghi, che siate contento dar piena fede al mio Avila di quanto egli vi dirà a nome mio mostil negozio e disiderio d'un Gentile uomo. Viniziano

mio amantissimo fratello. Alle parole del quale Avila mi rimetto senza nojarvi con lunga scrittura. Nella qual cosa tutto quello, che farete a benificio di lui, riceverò per fatto e conferito a me stesso, e di tanto vi resterò tenuto mentre io ci viverò. State sano. In calende di Maggio 1527. Di Padova.

### Al Signor Enrico Orsino Conte di Nola. A Nola.

Oggi ho ricevuto le lettere di V. Sig. date a' 5. d'Ottobre, e scrittemi in raccomandazion di Laterio Macrino da Brescia. Per le quali veggo quello, che molto m'è stato caro di vedere, che voi avete preso confidenza di raccomandarmi alcuno de'vostri, il che sempre far potete non solo per conto della fel. mem. del Sig. vostro Avolo, al cui nome ogni Viniziano dee essere tenuto grandemente, ma ancora per rispetto di voi, il quale io ho e in osservanza e in riverenza molta. Dogliomi non m'essere per le bisogne dell'amico vostro, che gli stei fatto conoscere quanto l'autorità voistra possa con meco. Io questo Ottobre apmi parti' di Padova, dove io mi sto -gidimoro, e venni in Roma per basciare piè a N. Sig. Sono tuttavia per tornarpoi, quando io quivi saro, fra tempo che io possa servire all'amico vostro, io il fami rò senza risparmio niuno. Il che voi gli potrete fare intendere. Sempre che V. Signisi vorrà valere di quel poco, che io seno, ella il faccia ad ogni piacer suo, che io gliele proffero tutto di buonissimo animo, e dono. A' 26. di Gennajo 1525. Di Rosma.

## Al Conte di Monteleone Vicerè di Cicilia.

Quello, che averanno operato le invidie e le emulazioni fratesche contra Frate Francesco Bruno, V. S. l'intenderà da'renditori di queste lettere. Quale sia la bonnie ed integrità di lui, ella il sa, ne fa luogo, che io gliele racconti. Ora perchè la medicina di questa ferita può venir solo dal favor di V. Eccell. ho preso questa pennain mano per supplicarvi che vi piaccia scrivere a N. S. e dando a S. Sant. testimonio della dottrina e della vita di Frate Francesco pregarla a volere ordinare, non dice che egli sia riposto in quel grado, dal qua le tuttavia egli è stato indignissimamente diposto, ma solamente rimandato in Cicilia ed alla patria sua per soddisfazion di tassi ta quella Isola, che priva del miglior Pa-dre, che peravventura sia in lei, se ne dusle e ne fa prieghi a voi. Stimo che se Vi Lecell. piglierà questa poca fatica a bense

fisio del suo servente. N. Sig. non gliele neglitrà. Ed esso Frate Francesco, che per l'infiniti rispetti è a voi grandemente tenuto, agginguerà questo titolo a gli altri molti della cartosia vostra. Ed io per l'amore, che io porto alla sua virtù, e per la noja che ne prende suo fratello, mio creato ed a me caro, come figliuolo, ve ne sentiro immortale obbligo. Alla cui buona grazia bascio la mano. A'7. di Febbrajo 1525. Di Romai.

## A Monsignor di Fontanalata. A Padova.

Rendo molte grazie a V. Sig. della memoria che avete di me serbata così fresca cotanti anni, e della visitazione fattami ora denvoi con le vostre lettere. Allo ncontro delle quali cose vi so intendere, che avende io inteso, tornato che io sui da Roman voi essere stato alcune settimane in Padovas mi dolse non avervici potuto per la mia, lontananza e vedere e godere. La qual cosa penso di fare al presente in ammenda del passato, se voi vi ci fermerete. Quanto appartiene alla composizione, di cui mi zicercate, vi rispondo, che molti anni sono, che io non son buoro a far cosa niura richiesto e ad altrui voglia, conciossiacosache per me compango rade volte. Sprvireivi più che velectieri, se io mi sentissi ba stavole a questo servizio, siccome sarè per

avventura bastevole in alcuno altro, se voi; vi degnerete operarmi e comandarmi. A cui mi proffero di buonissimo animo. State sano. A' 10. di Giugno 1525. Di Villa.

## A M. Francesco da Novale Medico. A Padova.

Come che io sia ben certo, che non bisogna che io vi raccomandi alcun mio, e per l'amor, che io so essermi da voi portato, e per la osservanza, che io non pur come a parente, ma ancora come a padre a voi porto: pure il gran disiderio, che io ho, che Piero Anton mio sia in cotesta sua febbre bene e diligentemente curato, mi fa ora pigliar questa cura soverchia di raccomandarlovi, siccome io fo; che nel vero io il vi raccomando più che to posso, come quello che m'è ed antichissimo ed ottimo servitore, e per questa cagioni eziandio carissimo. Io non posso racchetarmi ne aver bene, mentre il poverino è in travaglio. E cosi di me sarà infin a tanto, ch'io il senta libero. Dunque se V. Eccell ha piacer del mio riposo della mia contentezza, vi priego ad essergli amorevol medico e diligente procurator della sua salute, nella quale in parte sta la mia. Aggiugnerò questo obbligo agli altri, che io vi tengo. I quali non mi si scordano, nè scorderanno mai. Spero (vedervi

fiza sei od otto giorni alla più lunga. State sano. A' 6. di Luglio 1525. Di Villa.

## A M. Francesco Burla Piacentino Lettore in leggi. A Padova.

Messer Flaminio, il quale a questi dì v'ha a nome mie parlato sopra la bisogna di Messer Fabio, un'altra volta ve ne riparlerà, e vi dimostrerà quanto io mi senta tennto alla molta vostra cortesia, che è tutto quel poco, che io sono. Quantunque senza questo nuovo obbligo la vostra molta ed illustre virtù assai prima m'avesse posto a vostra rendita. Rimane che io di due cose vi prieghi, l'una è, a dare a me tutta la colpa di ciò, che Monsig. de'Rossi ha in questa materia operato, e liberarne lui, il quale ha sempre mostrato avervi a grande rispetto ed onore, e ricordarsi della promessa, che esso fatto v'aveva. Perciocchè ie mi proffero di soddisfare in voi tutta questa somma, e me ne chiamo vostro debitore. L'altra è che voi pensiate così d'usar me e adoperarmi, come io ho voi operato, e di me valervi in tutte quelle cose, nelle quali mi sentirete buono a far per voi La qual cosa se voi farete, mi fia ciò tanto caro, quanto e voi potrete vedere, ed io vi mostrerò velentieri. State sano, e salumtenii il nostro Bellino; del cui ritorno

tanto piacere ho preso, quanto presi domi lore della partenza. A'7. di Luglio 1525.

#### Al Conte Lodovico di San Bonifacio. A Padova.

Ho avuto il fasciuccio delle lettere, che m'avete mandato e raccomandato. Colui, che'l manda, mostra poca prudenza in quello, che egli ricerca dal mio Messer Cola. Tuttavia averò la bisogna ad animo per conto di voi e degli altri Sig. che la mi raccomandano. Rendo molte grazie al Cardinal Campeggio, ed al Legato della troppa umana salutazion loro, di cui sono; oggimai antico debitore, ed ogni di milegano con più stretti nodi a ciò, e spezialmente Mensig. Legato, che sì mi strigne, che io non mi posso, nè mi debbo, nè mi voglio riscuotere dallo essergli tenuto giammai. Io non ho ancor veduto quest' anno l'amico qui, nè ci ho avuto quel diporte, del quale mi ricordate. Che non solo m'incresce per conto di voi, perciò che se io avuto l'avessi, potreste averlo avuto ancor voi; ma oltre a ciò eziandio per rispetto particolar mio, il quale sempre volentieri veggo le belle e rare cose. Se io averò ventura alcuna per lo innanzi, voi il saperete. A Mons. di Bajus scrissi a questi giorni, e lo visitai per le mio Mi Cola, che è in Vinegia. A voi mi ranco-

139

mando pregandovi ad attender a darvi buon tempo, mentre sete in così bella ed utile primavera degli anni vostri. Vorrei essere da voi raccomandato al mio onoratissimo padre M. Leonico. State sano. A' 26. di Luglio 1525. Di Villa.

#### A M. Luigi da Porto.

Alla vostra non rispondo altro, che questo, che quando io facessi poca stima delle composizioni di tutti gli altri uomini, il che non fo, e di che Dio mi guardi, sempre ne farei molta delle vostre. Però quando vi piacerà che siamo sopra la vostra bella novella insieme, mi proffero di farvi vedere che così è. State sano e raccomandatemi a tutti quelli vostri e mici fratelli, veramente gentili e cortesissimi uomini. M. Flaminio con tutto il mal dire e pensar vostro di lui vi si raccomanda altresì. A' 9. di Giugno 1524. Di Padova.

A Messer Luigi da Porto.

A Vicenza.

Mandovi, onorato Messer Luigi, gli Asovini, i quali per vostre mi chiedete. Dos ghomi, che quando il vostro messo è vo

740 nuto qui con le vostre, io sono stato fuori della terra, nè l'ho potuto vedere, che prima gli aresti avuti. Mandovegli per M. Marchiò mio onorato e maggior fratello, che anco è vostro. Se altro posso per voi, operatemi. Volea questi giorni venir a starne due a Vicenza, ed alcune occupazioni pen me l'hanno conceduto poter fare. Pazienza, ad altro tempo. State sano. Ai x6. d'Ottobre 1505. Di Vinegia.

#### A M. Luigi da Porto.

In poche parole, onorato M. Luigi, vederete per la inclusa che io scrivo a M. Giovangiorgio da Trissino, quello che io voglio da lui, cioè che esso scriva a M. Anton Niccolò de' Loschi, il quale è qui, che esso è contento che egli mi dia una (1)

<sup>(1)</sup> La Medaglia, di cui favella il Bembo, fu posseduta dal Trissino, il quale a nessun modo volle concedergliela per le ragioni da lui allegate nella risposta, che fece all'amarissima lettera del Bembo, che leggesi nel Segretario di Pamfilo Persico a car. 305. Il desiderio del Bembo di ottenere quella medaglia procedeva dalla somiglianza, che ella aveva

medaglia d'oro che esso gli avea promessa, e per quanto aspetta a lui, ha caro che io l'abbia, e che egli dia la lettera al presente portator Pietro Ant. mio, che va fino a Verona, e subito ritorna qui. Gredo che M. Giovangiorgio non si tirerà addietro, che nol riputeria quella gentil persona, che'l reputo. Ma se egli si ritirasse, fate ogni cosa possibile, che egli non vi dica di no, come farei io per voi in qualche cosa importante. Non mi potreste far cosa più cara. Mio Padre, che scrivendo io questa mi è sopraggiunto, mi ordina che io vi prieghi e stringa sopra ciò molto molto da parte sua, e che ne preghiate ancora esso M. Giovangiorgio. Nè altro sopra ciò. Voi non vi lasciaste godere questo carnevale qui. Farò ancora io altrettanto, come vengo a Vicenza. Al Mag. Niccolò da Porto e M. Bartolommeo Pagello e M. Leonardo da Porto ed agli altri amici fatemi racco-

con una donna, la quale egli onorava molto, e che sotto il nome di Berenice aveva negli Asolani introdotta a ragionare. Così si raccoglie dalla lettera del Bembo, che verrà fra le lettere aggiunte impressa nel fine di questi Volumi, avvertendo che la risposta del Trissino di sopra accennata trovasi nello stesso Segretario del Pensico a car. 313.

142

mandato. E state sano. A' 9. di Marzo. 1506. Di Vinegia.

#### A M. Luigi da Porto.

La prima vostra, per la quale m'avvisate della venuta della Illustr. Mad. Antonia da Gonzaga, e di M. Paolino di bagni, ebbi alquanto tardi a tempo, che potevate essere oggimai in cammino, o là. E certo se non fosse stato che mi sono questi di sopraggiunte occupazioni di qualità, che non posso una ora partirmi di questa terra fin a tanto che io non le abbia espedite, subito sarei volato a far a quella Mad. rivercuzia, che me ne è crepato il core. Risposivi due parole per M Luigi vostro cognato così sotto sopra. Oggi poi ho avute altre vostre, per le quali mi date avviso d'essere stato a hagni un giorno e mezzo, e de' piaceri che vi avete avuti. Che potete pensare, se io ve ne ho avuto invidia. Ringraziovi di tale avviso, e massimamente della dimora, che fin a' 13. del futuro è per fare la Sig. Mad. Anton. ad Abano. Nel qual tempo procurerò d'espedirmi per poterla visitare, come disidero; e del tutto ne sarete avvisato. La mia andata è alquanto prolungata, per rispetti che non occurre che io scriva: Saperetene ogni particolar successo. Il forziere non

villa e per vedervi, ma come vedete non mi posso per ancora partire. Come che io mi parta di queste acque, subito ve ne darò avviso. Al mio Mag. M: Francesco vostro Zio ed a Maestro Bernardino mi raccomandate, e salutatemi Gabriele mio figliozzo, e ditegli m'attenda la promessa della orazione. Amatemi, come fate, dolce il mio M. Luigi caro e gentile. A' 25. di Maggio 1506. Di Vinegia.

A M. Luigi da Porto.

A Vicenza.

- Chi non sa, dolcissimo M. Luigi mio, The io ho sentito affanno della vostra ma-Jania avuta ultimamente a Vinegia? Perché, chi non sa oggimai che io son vostro tanto, quanto è tutto quello che io son mio? Allo ncontro mi piace che siate fuor di gravezza, e riavuto. Ed a questo di doveessere più gagliardo, che mai. Che Dio Accia che così sia, e che io yi vegga sano e lieto cento anni continui. Procurate adunque di non vi lasciar infermar più, it che procurerete guardandovi da sinistri, che so non sapete molto ben fare. Vuolsi vivere più che si può e lasciar da parte le maninconie, che affliggono alle volte più che alcuna altra fatica. Se io sapessi che fare nelle cose vostre, io non man-Thereis Ma male & M. Giovan Angelo, che

VOLUME TERES niente nie ne scrive, come io li dissi, che bisognando esso facesse. Credo per questo che non abbia bisognato, o che l'ordine dann con M. Cesare Gonzaga, che ne aveva a parlare al Card. di Pavia ed all'Argentino per nome della Duchessa le abbia supplifo al bisogno. Se pure altro bisognera di quello che io posso, non mi sparmiate, che quando bisognasse che io audassi a Bologna a questo fine, lo farei. Piacemi che abbiate fatto pensiéro di venire in qua dopo natale, e così vi priego facciate. Ben vi priego che mi diate avviso, se sete per venire. Perche potria essere che mi venisse occasion di andar fino a Bologna alla Corté. Il che non faro, se sapero quando arete voi ad esser qui, e rimettero l'andata, ad un'altra volta. Benchè io non so ne anche perciò, se ancora non venendo voi io w andassi. Tutto sta in occasione. Però venite; che rideremo otto giorni, e caccierete da voi la maninconia, che vedo avets preso. Ma che, non sete voi uomo? che hisogna di cosa, che possa ad uomo ayientre, pigliarsi molta maninconia? Se mamate, vivete allegro, che appena com si vive. lo non ho avute altre vostre lettere da Vinegia, che questa de' 28. d'Ottobre Un altes ebbi per M. Giovan Angelo actitis, in Vicenza Che male ne venga a sì diligenza ti portatori. Io son per andare a far qualche giorno in un luoco ad 8. miglia qui vicino più in ozio, che man possa qui

LIMEO QUARTO! Corte. E là scaro tutto l' tempo, che sard in queste contrade, eccetto se io anderò come dissi a Bologna, ed eccetto 10. di di questo Carnevale, che ho promesso alla Duchessa di farli, dove sua Signoria sarà, o in Urbino, o a Fossambrone. Però se verrete voi, lascierò ogni altra cosa, e vi farò compagnia. Le cose mie, se io non sono disgraziatissimo, anderanno un giorno in porto. Se avete voi molte cose da dirmi, ed io ho molte cose da dire a voi. Però venite. Feci le raccomandazioni alla Sig. Duchessa ed a Mad. Emilia 'ed a Mad. V. tutte vi ringraziano, e risalutano. State sano e ricordevole di me, e salutatemi il vostro Acate. Ho avuto jeri lettere da Mad. Graziosa e Mad. Veronica. A' 15. di Dicembre 1506. Di Urbino.

### A M. Luigi da Porto. A Vicenza.

Il Cane, che dite mandarmi corrente e huono, o che egli non sappia la strada, e che avuto non abbia chi gliela insegni, io ancora non l'ho veduto, e sono oggi diece dì che le vostre lettere mi furono rendute. Se egli verrà, io il riceverò volentieri per amer del donatore oltre a questo, che io ne ho bisogno. Perciò che io ne ho aspettati in vano alcuni Frioli, che mi doveano, buoni dì sono, venir mandati,

i quali comincio a credere. che non se pranno la strada altresi come non l'ha ille vostro fin quest' ora saputa. Di quell' altro, il qual dite procaccierete, io vi rispondero, quando sia venuto il primiero, ora non teri uopo ragionarne, mentre io nessuna siguad rezza ho di dovere even pur coteste. Indo crescemi che siate costi in fatiche, vorreito più tosto vi foste a piacere. Tuttavia si vuole portarle oltre meno affanaosamente 1) che l'uomo può, che bene spesso le gravi cose si fanno leggiere con la pazienza e con l'animo riposato e sofferente. Vi raccomando costi il mio M. Cola e quello, che egli vi fa. State sano ed amatemi, e salutate gli amici. A' 29. di Luglio 1525. Di Villa.

# A M. Luigi da Porto. A Vinegia.

Son venuto a Padova, per parlare al Podestà, ed hogli parlato. Esso è stato un poco malato al tempo della commissione datagli di costà. Ora sta bene, ma aspetta che di nuovo gli sia commesso. Vi conforto al venir voi a parlare a Sua Mag. qui, e ad informarlo del caso prima che esso sia informato, e poscia molto più a trovarvi con lui e con gli altri sopra I fatto. Esso è giustissima e molto ragionevole per sona, nè si lascierà portare da particolar voglia a giudicar sopra la causa. Ed io so

stand sia da fare. Quanto alla mia Badia, io l'ho affittata per are anni: e questo è il primo. Quando io potrò ve ne agevolerò volentieri per l'amico vostro, e potrebbe ance avvenire, che io potessi prima che i tre anni fornissero. Perciò se farete che io parlar vi possa, forse non fia so-verchio. State sano ed amatemi. Agli undici di Settembre 1525. Di Padova.

A M. Luigi da Porto.

A Vicenza.

Mandai il mio Ant. a M. Leonardo; e scrissi ancora, credendo voi essere a Vinegia. Ora vi priego a rimandarmi lo stendardo, che aveste già buon tempo, che io ne ho bisogno. La lettica erà presta per vostro cognato, ma esso non l'ha usata. Attendete a star sano, e raccomandatemi alquelli gentiluomini vostri e nostri amici. Agli vr. di Luglio 1526. Di Padova.

## A M. Luigi da Porto.

Ebbi i due capretti, de quali tanto più vi ringrazio, quanto avete pagato due volte quello, che dovevate, ad uno, che mai non paga cosa, che esso debba. Di vostro cognitte mi duole grandemente, ed è cosa da delersane. Pare converra portaria paziente.

mente, specia che altre fare pon se no può Era murtale, como anco anci siamo. Del far la vostra città forte da poter resim stera all'impeto di questa nunola Germannica, che accinete procacciansi neostà questa piace, se vi verrà fatto poterla: porrecite scurezza. lo temo di tutti cotesti, vostri como tadini. Provvegga, chi può la in questo rem me ne vo a Vinagia per sei od otto giornio State sano, e godete moderatamente la von stra prospera amorosa ventura. A' 29, d'Ab prile 1528. Di Padova.

A M. Luigi da Porto.

Vi ringrazio, M. Luigi mio caro de l'altro avvisori l'alt

A M. Pamfilo Rosmino.

Messer Trifon Gabriele, che è quello, di cui erano i due chericati, che ora son miei, de' quali avete voi presa la possessione per me, mi rinanziò insieme con essi tutto quello, che egli avanzava da riscuo;

LAPRO OF LEADS ter du Malbello della Camera che nott Parte Parte Condo che egli mi dice l a comparation del tutto. Il that M. Albert to ght lia tenut (tetto queste otempo dalla ricuperation dis Veronal in qual e und anno dira questi, the full anno della triegual sieconie opotrete veder per utha lettera di MIP Triffine ad esso M. Alberto, che vil gri THEE Priego ora voi, "che vi facciate die re lik cette della administration sua, che dif tutte quello, the ne ha riscosso Ma Pits fone, che è stato molto poco, egli ne liu sue quetanze. Intendo lui essere gentil persona: però stimo non mancherà di fare in ciò il suo debito. Voi gli lascierete per sua fatica tutto ciò, che vi parrà se gli convenga, è procaccierete che egli vi dia il rimairente, che non potrà perciò esser tantes che gli debba increscere a danlovi. Vi di carico volentieri, che so che volentieri le pigliate per amor di me, che vostro so neo'A M. Battista dalla Torre ed a M. Raniendo sarete contento rattomalidarini, ed al buon M. Girolamo Frucastoro, al quate mi sento tenuto molto più, che non è tut-to quello, che io vaglio. A 25. di Luglio 1525. Di Villa.

Messer Trifon trainiele, che è quello, di cui erano i due ciericati, che ora son niei, de quali avete vei presa la possessione per me, mi rinanziò insieme con essi une per me, che celi avanzava da riscuo;

A M. Pamfilo Rosmino
Governator del Vescovato di
Verona.

Voglio con queste poche righe raccomandarvi Michele e Bartolommeo Bel uòmini condennati da voi per aver toltò di
mano a gli ufficiali vestri un lor fratello,
che essi menavano in prigione; peccato,
nel quale ogni buono e gentile uomo inrapperebbe; e per questo peravventura degno
di compassione e di pietà. Averò caro di
sentire, che vi mostriate loro clemente per
amor di me, tuttavia senza carico dell'onor
vostro: State sano. A' 2. di Febbrajo 1525.
Di Padova.

A M. Ventura Pistofilo Secretario del Sig. Duca di Ferrara.

Ben si pare, quanto vagliono ghi micel. Ne il più onorato, ne il più pieno divieto sopra le stampe delle mie cose volgari potea io avere dalla Eccell. del Sig. Duca vestro di quello, che mandato m'avete, Molto Magn. M Ventura mio. Onde io mi confermo nell'antica openion mia, che gran tesero sia un buono e vero amico a ciascuno, che l'ha. Rendone adunque a Sis. quelle maggiori grazie che lo posso, è ne

le bascio la mano riverentemente. A voi ed all'amor delle vostre lettere non risponderò con altro, che con quello dell'animo mio; il quale animo è inverso di voi tale, che non s'appaga con parole, che egli mandar fuori sappia per isprimervisi e palesarvisi. E parciò egli per men male si sace se vi si raccomanda. A' 17. d'Agosto 1525. Di Padova.

A.M. Ventura Pistofilo.

A. Ferrara.

Voi avete sempre mostrato con ogni epera quello, che ora è cagion del vostro scrivermi, che io sono da voi amato, e che serbate memoria della nostra antica e pura e fedele amistà. Di che vi ringrazio, e tengo questa vostra testificazion per cosa all'animo mio grandemente cara, siccome far debbo. E se non fosse, che io non voglio appagarvi di quella moneta medesima, che m' hanno le vostre lettere recata, direi, che io verso voi fo il somigliante, che di vero pochi giorni passano, ne qua-Li il nome vostro non suoni nella mia casa. Ne peravventura sarei stato tanto a rivederdir bella, ma sì bene travagliata e conquasusata Halia stata fosse in pace e libera dal--sla pestilenza, che non ci lascia il poter passare di contrada in contrada senza so-spetto. Or come che sia, io abbraccio,

Males Mag. M. Ventura mio, questo cesì doloe amor vostro a me vegnente nelle vesere carte, di buonissima voglin d'lietamenrton Siste contento voi di ricevere il mio, edica voi ne viene ealtredi, edispiacigli idi far questal via. E per nonevenir exetente segli vi porta alcune rime mete nell'ozio villaroccios mel quale state sono susta questa state, e natousi di fresco, che aspens è iancon rasciutto il loro inchinetto. Disidero asper come sta il mio Ma Guido co Mad. Simona, a quali sarete contento raccomandermi. L'ufficie, che fate a nome mio cel Signor Duca, mie si caro, che io me ne rende molte gracie. Anzi vi priego io a ocsì fare spessor E certo io sono di S. S. huono e devoto servo. State sano (A) 36. di Settembre 1528. Del mio picciolo Nomiane. There is a second of the contract of the

# A. M. Ventura Pistofilo.

Io mi son doluto della morto del buon Sig. Duca vostro grandementen per molti gonti, tra quali non è stato leggier quello della perdita vostro. Della quele con voi pui rammarico in queste poche righen puop gando N. Sig. Dio a consolarri ed a risto rarvene hastevolmente. Senza cha il rispon so pubblico, che a questo infelide rompo si pubblico sia istato tolto ralla hadvera: Italia mon si e suo ousis messona ious incola su

ran valovoso e savio Signores, e Pressiple, - de cosa du abeterrene: e: da pinguerre langamente Gerro avinita la mia Pairia questa - novella degiunta molestissima e dolorosa più di qqello, che peramentora si sarelibe apevoltaenserereduto de chimederoup adiso won l'avesse. Sed haec quoniam hanne--na setiam ferenda. Arò caré intendere ida -voi à che stato avete col maovo. Duca attcera che co stimis che il vostro valore ad omiceinaum ais sis on carissimo -ad accettissimo. Caeterum conoscende do Panuca umanità e dolcezza vostra vorto me, non ho temuto di nojarri per lievissimas cagionse, e tale, che non si pare che debba o muoverne a scrivere, o pure mo-Wandomi dirizzarni a scriverne a voicio ho in casa mia una donna Grisona vedova per fantesca detta Anna la fedele, la qual mi serve così bene, che io l'ho cara molto, o quanto altra, che io avessi giammai. Questa Anna ha costi un cugino detto Jacomin da Tuola Zavattiere dell'arte vecchia, che sta in piasca di San Romano. Mequale con sue lettere tanto la prego 6 canon la soffecio ad andar l'anne passate a duita: Ferrara, che ella desciando un akro patronesco, da cui era cara tenuta, vandei e stattevi ben tre mesi servendo il suo ott gino, come se egh non cugin; ma Signose stato le fosse. A costei alla fine, volent dosella n Badová tomarsi , il fengin ritens ne alcuni suoi arnesetti affine che ella non

si partisse, con questo colore, clip egli voles, che ella gli pagasse le spese di quelli tre mesi, che ella era seco state. La qual richiesta quanto fosse onesta, sì perchè egli l'avea chiamata e stimolata ad andarvi, e sì ancora perciò che ella l'avea came fantesca servito, e devea oltra le spese meritare alcun premio, voi vel vedete. Ora io priego voi, che fatto a voi venire il detto Jacomino gli diciate sopra ciò quello, che egli merita. Che se voi gli riscaldaste gon un buon riprendimento gli orecchi, sarebbe ciò poco alla sua ingratitudine, ed. a quello, che gli si converrebbe di questa villania. Come che io da voi non gerco altro, se non che operiate e facciatevi der le dette robicciuole della mia fantesca, che fieno segnate in una carta in questa letterns per le quali ella era disposta di venire ,a Ferrara. Ma io l'ho ritenuta, acciocche ella non si parta da me. Oltra che è veçebia e poco gagliarda da far questa via a tal tempo. Quando colui pigliasse sopra ciò escusazione sicuna, o dicesse altramenta, che come io vi scrivo, non gliele credete, e tenete per certe quello essere il vero, che io raccontato v ho. Se voi ricoverereto le dette cose, che sono in se nulla, ma pajono assai alla povera donna, sarete contento tenerle, e darmene contezza, che io darò ordine, che elle mi sian mandate a Vinegia. Ed a vostra Signoria ne sentirò

Aussero la doie della Contessa Matelda. Ai 21. di Novembre 1534. Di Padova.

A.M. Flavio Crisolino
Secretario dell'Arcivescovo di Ravenna.
A Roma.

Sarete contento di porre ogni vostra diligenza in cerear tra la minute de brievi "spediti da me quella del brieve, l'esempio del quele vi mando in questa lettera, e trovatala, di portarla al Cardinale Armellino. B'so cosa alcuna sopra la spedizion didetbrieve voi vi ricordate, di dirla medesimanifente a S.S. State sano. Non voglio laosciar di dirvi, che mi raccomandiate a Munight vostro grandemente; alla cui umanitsima lettera scrittami in risposta sopra h cesa del Catulo non risponderò, per non "gli giugner fatica; poscia che io veggo che egli nii risponde così diligentemente, quantunque non bisogni. Perciò che ion sapea · Behe la dolcezza sua, e vidila mella primie-"ith said lettera ; senza che voi ancora me ne · Avvereiste: State sano un altra volta e mille; The tanto plu, quanto avete ora crescitao de vostre rendite, di che mi rallegro con Prof. A<sup>2</sup> 20. d' Agosto 1525. Di Villa.

distriction of the state of the

### A Ma Flacio Criscieno. A Roma.

cim Avere mispostoral Cardinale Armelline benissimo. Foun che gli potevate directanio cor questo, che im quel primo rempo deli Posteficato di Leone son si sottoscrivessos da Mons. Samiquativo, il qual forse non ers anour Cardinale, in brievin Oltras diev alle volce. Papa: Leone non volca che alcuipor sapessori suni ordini ; come potrebbo essere di questo brieve avvenuto. Ma slasciando ció da parte, sono astretto a darus vi fatica di vedere se fosse possibile pitrovi var la minuta autentica del brieve, dell qual vi mando l'esempio in questa leues ra, fatto da Papa Giulio. Io stime bene s che male si possa rinvenirlo per molte ca gioni. Pure se vedeste via a modo alcanovi a ciò, carissimo mi fia che ne facciate ognis diligenza. Piacemi che cotesto vestro inno portuno morbo si vada rallentando o ricosal noscendesi, che egli fa male a mejarvipiù.s. A-Monsi vostro mi raccomanderete, e staus rete sano. Agli 11. di Settembre 1525. Dia Padova.

le bascio la mano riverentemente. A voi ed all'amor delle vostre lettere non risponderò con altro, che con quello dell'animo mio; il quale animo è inverso di voi tale, che non s'appaga con parole, che egli mandar fuori sappia per isprimervisi e palesarvisi. E parciò egli per men male si sace re vi si naccomanda. A' 17. d'Agosto 1525. Di Padova.

A.M. Ventura Pistofilo.

A. Ferrara.

Voi avete sempre mostrato con ogni opera quello, che ora è cagion del vostro scrivermi, che io sono da voi amato, e che serbate memoria della nostra antica e pura e fedele amistà. Di che vi ringrazio, e tengo questa vostra testificazion per cosa all'animo mio grandemente cara, siccome far debbo. E se non fosse, che io non voglio appagarvi di quella moneta medesi-ma, che m' hanno le vostre lettere recata, direi, che io verso voi fo il somigliante, che di vero pochi giorni passano, ne qua-Li il nome vostro non suoni nella mia casa. Ne peravventura sarei stato tanto a rivedervi, se la nostra, non so, se io debbo più dir bella, ma si bene travagliata e conquasansata Halia stata fosse in pace e libera dal-"la pestilenza , che non ci lascia il poter passare di sontrada in contrada senza so-spetto. Or some che sia, io abbraccio,

A. M. Flavio Crisolino the second of Ankona. The second they can

the second the second

the say that they was the first of the said an Spriongià buonimesi non hor alcunara - vostra lettera veduta, questa de uo di Dile cembre con la sua dolcezza m'ha recente tanto piacere, che io l'ho presa in vecel di molte lettere. A cui rispondo più tarde: che voluto non arei ; soprattenuto da mole; te occupazioni, per cagion delle qualicee no in Vinegia stato poco meno, che due mesi compiuti. Che vi siate doluto del verileno sutomi dato, vi ringrazio, e tutti gliu altri parimento pide quali acrivete, che son! no molti stati. Lodato Die, che difeso en salvato m'ha; e di questo ancorá, che rioq ho scoperto chi è colui stato, che alla mia morte ha inteso così scelleratamente, onde io saprò per lo innanzi da cui guardarmira Della vostra ricuperata sanità mi rashegran poco menoy, che facciato voi stesso, comist glio a buono augurio, che diciate esser già si gagliardo, che sareste buono ancora per la mine Villetta. Volesse Iddio, che von glia vi venisse di ritornarvi con piacer dis Monsignor vostro tuttavia, almeno insiember con: Messer: Avila e Messer Flaminio, i quato li stimo che forniti i loro piati e bisogiuen di costi, vorianno riveder queste contrade 35 ed lo potessi con voi tutti e tre er con Mio Cola passar quel tempo, che io cio hor as!

vivere, che lo terrei per la più cara parte della mia vita Se Monsign. Reverend. vostro parla molto onoratamente di me, egli fa, siceome dolce Signore, che egli è, e fa sempre. Rendetenegli voi per me quelle grezie, che a tanta cortesia si convengono, ed altresì delle salutazioni sue, le quali sempre m'apportano le vostre lettere. Quella parte di queste ultime, con la quale vi; rallegrate meco della cura datami dalla mia patria di scriver la istoria sua, piglio io volentieri perciò, che io so, che ella viene dall'amore, che mi portate, ma non per dosto, che ella di piacer mi sia, che non m'è, dovendo ciò essermi di più fa-: tica, che peravventura in questi anni nonmi si convenia. Che d'utilità ella non m'è. punto, ne l'arci accettata, se questi Signori di tale cosa ragionato m' avessero, e voi in loid avete il falso inteso. È il vero che avendo io per questa cagione da dover dimarare in Vinegia secondo che egli mi verrà disognando di per di e tempo per tem. po, essi m'hanno assegnato la pigione d'una casa poscia che io non v'honstanza: la qual pigione io tutta lio già cessa e data: ali Signore del mio albergo. M. Leonico ha che pio gli ho a nome vostro recitata; re molto ni risaluta, allo 'ncontro! Il quale ed: è assainancora gagliardo per gli anni molti; chieglisha, ed amavi grandemente. M. Con la victingrazia, che vi ricordiate di lui e

dice non avere per questa volta da rispondervi, avendo alle altre vostre lettere risposto a bastanza. State sano, e di noi ricordevole, che v'abbiamo spesso non solo ne' nostri pensiesi, ma anco ne ragionamenti. A'3. di Febbrajo 1531. Di Padova.

#### A M. Flavio Crisolino. In Ancona.

Ho veduta la vostra lettera de 25. di Settembre d'Ancona tanto più volentieri, quanto più disiderava avere alcuna novella di voi. Avete fatto bene a levarmene la sete, e sopra tutto bene a scrivere al Cardinale Egidio, che stimo l'abbiate ringraziato de beneficj donativi. Non lo so, che S. S. è in villa diece miglia lontan di qui Emmi incresciuto che siate indugiato tanto a far questo ufficio, massimamente che alla prima richiesta, che io gli feci, di buonissimo animo ve gli dono. Ed avea qualche cagion di fare altramente. Vi mando con queste la sua risposta. Piacemi che siate risanato. La qual non è poea ventura a questi così sinistri tempi, che pare meraviglia alcuno esser vivo. Che spesso vi torni a memoria la mia villetta e quella vita, se così è, mi piace. Ma io non eredea che tra coteste vostre grandezze avesse luogo questa picciola fortuna pure a devervi di lei sovvenire, come dite che fa. Della qual però, io che picciolo animo ho non mi pento, anzi mi sto in essa ogni di più contento. E sono la Dio merce sano e gagliardo assai. A me si mori quest anno il mio Piero Antonio, che mi dolse via più che non parea potesse doler la morte d'un semplice servents. Era buono e fedele più di 25. anni meco stato constante in ogni fortuna semprė. Non posso nė voglio dimenticarlomi. Morironmi dopo lui in brievi giorni due altri, che voi non conoscete, e che m'eran fattori di buona qualità. Ora queste sebbri si son rimesse per la contrada, ed anco insieme con esso loro un poco di morbo, che ha più sbigottita che danneggiata questa città. Io domane mi ritornero in villa a piantare, e spezialmente a rimettere il mio boschetto, che ha quest anno per lo infinito caldo della state alquanti castagni e quercioli perduti. Le vosirê edere hanno coperto un bello e grande padiglione, che io feci loro. Ho ancora rimesso ad edera tutto il picciolo pergolato, ch'è alla sine del giardino, fatto prima di larici bene ed ordinatamente posti e incamerati che in due o tre anni stinto verrà bellissimo. Hovvene dato conto volentieri, a ciò vediate che i vostri principi hanno buon seguimento. Fo non solamente terro voi sempre, siccome mostrate diside-tere, per mio, ma sarò ancora in ogni tompo io vostro. Quando sarete alla corte, non v'incresca fare che lo vegga alle volte quattro versi di vostra mano. A Monsignor vostro Reverendiss. mi riccomanderete, e starete sano. Il Preposito è ito in Bresciana, perciò non vi scrive. A'28. d'Ottobre 1528. Di Padova.

## A M. Flavio Crisolino. A Roma.

Ebbi ben cara la vostra lettera scrittami di Marsiglia, che mi donò novelle di Nostro Signor e di voi stesso. Ve ne ringrazio grandemente, e veggo quello che da ciascuno, che di là viene e sapere il possa, io intendo, l'amor vostro ver me mantenersi nel più verde stato, e non si cangiare; perché o le buccie de nostri volti si cangino, o pur le cose della fortuna vadano alterando, che sogliono aver gran forza. Piacemi tutto ciò, che io di voi odo, non solo della grazia, che avete col Signer vostro, ma ancora dello accrescimento del-· le rendite vostre, e sopra tutte dell'animo che avete, di riposare un giorno. Di che Victodo sopra modo, e più vi loderò ancora, quando arete ciò posto in opera. Di me e del mio stato Monsignor Soranzo vi potrà dir tutto quello, che io scriver vi potèssi. Dunque farò bene con tutto il cutte inio abbracciandovi sin di qua. State sano,

Luno quanto. 163 il mio carissimo M. Flavio. A' 20. di Dicembre 1533. Di Padova.

#### A M. Giovan Battista Mentebuona, A Roma.

Io vi ringrazio, Reverendiss. M. Giovan Battista mio, non solamente dello aver voi soddisfatto M. Pietro Lando col brieve mandatomi e sollecitato da voi appresso Mons. Datario Sig. vostro, ma ancora della molta cortesia posta in questa spedizione, la quale ho veduta nelle due vostre umanissime lettere scrittemi sopra ciò, che non potrebbono essere state più delci, nè a me più care. Quantunque offe sono state tali, quali sogliono essere tutte le cose vostre. Nè la dimora, che avete fatta in questo negozio della quale vi scusate, m'è in parco alcuna stata spiacevole, solo che per la cagiou di lei, e ciò è la indispozion vostra, della quale poscia che sete risanato, non avvien più, che se ne parli, se non che jo viopriego a por cura di mantenervi sano e bello così a Roma, che patria vostra è, some in Vinegia avete fatto, che è la mia; la quale in ciò ha hen dimostrato di saper quanto cara cosa ella in se conteneva tenendovi. Le profferte, che mi fațe della vostra opera in altre cose che possiate per me, non wi risponderò se non questo, che così come io ora v'he faticato, così fi faticherò eziandio qualunque altra volta ne

verrò bisognando; e così crederò sempre che voi facciate per me amichevolmente. come avete fatto a questa volta per M. Pietro, e perauventura anco per me, che ne sono stato richieditore. Io ora non mi vi profferiro si per questo, che io sono già buoni anni vostro, e profferirvi il vostro medesimo sarebbe soverchia cortesia, e si ancora perciò, che tutto quello, che io posso, è poco; nè so in che valer di me vi possiate voi grande, ed a grandissimo Sig. caro, ed in grandissime occasioni di sempret poter per altrui dimorante. Là dove io in miuno di questi stati mi sento essere, anzi sono io già divenuto un semplice villanello di questo contado. State sano, ed amatemi, A' 20. d'Agosto 1525. Di Villa nel Padovano.

### A M. Paolo da Porto, Canonico di Vicenza.

Io ho fatto ogni diligenza per riscuotere dal mio affittuale di Villa Nuova di
questi tre anni passati, che è Prete Vincenzo Cornaro, almen tanto, che io potessi soddisfare al debito, che ho con voi per
conto delle Decime, e non ho potuto ritrarne pure un soldo. Nè avvien questo,
perchè egli non mi debba, che m'è rimaso debitore d'intorno a cinquecento fiorin
d'oro, o perchè non sia il tempo da pagarmi, che già ne sono passati tutti i ter-

165°

mini di molti mesi, o ancora perché eglinon possa, che ha in San Bonifazio, dovedimora, una casa tutta piena di grano. e d'altri buoni avanzi fatti della mia Badin; senza che ha oltre a questo traffichio di mercatanzie da potere assicurare ogni grosso creditor suo. Ma è forse o per la mol-i ta baldanza, che egli ha meco per l'amore, che egli sa che io gli porto, o per la poca agevolezza, che stima che io abbiadi farmi da lui soddisfare essendo egli preu; te. Ma come ciò sia, non avendo io al presente altro modo da levarmi del detto de-: bito con voi, vi do e consegno esso prete Vincenzo per mio debitore. Fatevi da lui pagar di tutta la somma, che io ne son contento. Da Monsignor Boldù, che v'ha data questa lettera, potrete informarvi più minutamente di quello, che io vi scrivo, a cui darete piena fede. Mi proffero à V. S. A' 10. di Settembre 1525. Di Padova:

一点,一个一个样,还是大量的概念是

, !

## A Company of the Comp

The second of th

#### LIBRO QUINTO.

### A M. Girolamo Fracastoro Fisico. A Verona.

Molto volentieri ho ricevuto il vestro poema datomi da M. Leonico insieme con le vostre lettere, e molto di buona voglia e con sommo piacer mio l'ho veduto. E come che altra volta un altro esempio di lui toltovi nascosamente mi venisse veduto due o tre anni sono, pure con quella avidità, che arei fatto, se mai veduto non l'avessi, o ferse peravventura con più,

essendomi esso a quella volta piaciuto grandemente, e perciò estimando si come più emendato mi dovesse eziandio più piacere equest'altra, io l'ho ora e letto e riletto -più fiate, e ciascuna più volentieri in tansto, che non ho veduto, nè voluto vedere saltro alquanti giorni. Per la qual cosa mi Ipare potervi dire sicuramente, che egli è (di molto maggior prezzo, che voi nol fate . nelle vostre lettere, e che a giudicio mio egli, è così bella operetta, e così poetica, ci così da ogni sua parte ben condotta, é così cara, come altra, che a questo nostro secolo in luce venuta sia. Direi un poco più oltra, se non fosse, che io ci ho per vostra grazia e per vostra somma cortesia (1) troppa parte. Il primo libro ha molte cose belle anzi tutte, e parmi che scriviate in verso cose tolte di mezzo la Filosofia molto poeticamente e molto più graziusamente, che non fa Lucrezio molte delle sue. E primieramente bellissima particella è quella, nella quale parlate a me, e tanto bene disposta ed ornata, che io non saprei disiderar più da Virgilio. E certo, che io non dico più di quello che io stimo.

<sup>(1)</sup> Accenna l'onore, che gli fece il Eracastoro nell'avergli dedicato quel suo elegantissimo Poema, e nell'avere con molte losli fatta mensione di lui in tutti e tre i libri della Sifilide.

"Vedete per questo, quanto è quello, che io vi . debbo di tanto e si onorato e raro e caro dono. Nel qu'ile tuttavia due altre volte virricosdate di me nel secondo libro j com upa delle quali chiudete e sinite l'opera. Bel-Ilssima m'è ancor paruta tutta quella paote che incomincia, Quare age, ec. infino a quel verso, Ergo si et nostra ec. Ma del primo libro sopra tutto mirabile è la (1) Samentazione, che sate nel fine, ben ricca e piena di quella copia ed abbondanza e vaghezza Virgiliana, che cotanto sa mara-vigliare chiunque il legge, e in questa la morte di M. Marco Antonio, e ultimamento quelli cinque versi: Illa tempestate, che mi fan credere, che l'anima di Virgiglio ve gli abbia dettati. Il secondo libro veramente é tutto dall'un capo all'altro leggiadrissimo; e pieno di figure Virgiliane e di vaghezze infinite, forse in qualche parte per cagione della novnà delle cose, che vi sono, e per la varietà delle erbe o medicine, che vi si raccontano, nelle de-1.018

<sup>(1)</sup> La lamentazione del Fracastoro si trova nel primo libro della Sifilide poco lunge dal fine, ed incomincia: En etiam, ten nos agerent crudelia nulla, dove piange con parecchi versi ripieni della gravità Virgiliana la morte di Marcantonio dulla Torre Veronese.

scrizioni delle quali di gran lunga superate la espettazion mia, e credo supererete quella di ciascuno altro. In questo libro la favola del legno non potria esser meglio pensata, nè starci più propriamente di quello che ella vi sta, nè in più atto luogo posta. Ora per soddisfare non solamente a voi che di ciò mi pregate, ma ancora a me stesso, per la parte, che avete voluto che io ci abbia, ho in questa leggiadrissima operetta notate quelle cose, che arei fatto, se io stesso l'avessi composta, e con quello amore medesimo. Le quali saranno aggiunte con questa lettera, ed averanno in-sieme le correzioni, che io v'ho pensate sopra. Le quali non voglio che vagliano appo voi, se non in quanto possiate vedere a qual parte pieghi il mio o disiderio o giudicio. Voi poscia togliendo da me solo lo avervene avvertito, rassetterete quanto vi parrà da rassettare con miglior lima, che non è questa mia già logora ed in-rugginita, e per niente non mi crediate più che vi bisogni. D'alcune altre cose ho ragionato con Messer Franco della Tor-re, che sia il renditor di queste, a cui mi rimetto. Le grazie; che io v ho a ren-dere io le riserbo a raccogliere in altro tempo, Ora state sano, e tenetemi tanto per vostro, quanto è interamente tutto quello che io sono. A' 26. di Novembre 1525. Di Padova.

A Messer Girolamo Fracustoro.

A Verona.

of the following the second of the first

Ricevuta jeri la vostra lettera in risposi sta della mia sopra i due libri vostri, e veduta quella parte di lei, dove dite aver pensato di lasciar ne detti libri la favola dell'argento vivo, e giugnere un altre libro agli due, non mi sono potuto tenere di scrivervi da capo e pregarvi, che non vogliate entrare in questa fatica, la quale io: non solamente stimo soverchia, ma oltre a ciò ancora dannosa. Perciò che quando ben faceste che i libri fossero quattro, nonche tre, io per me non vi concederei mai, che il singere due savole in essi così da ogni loro parte nuove e da niuna antica pendenti fosse altro che non ben considerare a bastanza. Dove quella del legno mi soddisfa ed empie l'animo maravigliosamente. Senza che per essere il legno cosa nuova, ella vi sta più propriamente, che non fa quello dello argento, che è cosa tritta e ad ognuno famigliare, come sapete. Che dive dite che Virg. fa digressioni ne suoi poemi, vi rispondo, che anco voi ne fate in questi libri tante, che è bene assai. Benche altro e digressione, ed altro favoladel tutto nuova. Anzi Virg. stesso quando savella d'Aristeo, non la finge tutta da se,

volume terso.

ma la trae e toglie dalle antiche. Da Pindaro non potete trar buono esempio, che è poeta Lirico e Ditirambico, il quale però in tutte le sue opere così diverse non ne singe di nuove, se non due. Del Pontano non parlo, del quale se io avessi ad imitar cosa alcuna, vorrei imitar di lui le virtù, e non i vizj. Questo singer le favole, in esso è così vizioso, che per questo non si può leggere alcuno de' suoi poemi senza. stomaco. Oltra che la favola vostra dell'argento, quando anco vi si concedesse che ella non fosse soverchia, per la insinita imitazione che essa a quella di Virg. non mi piace per se in niun modo. Torno per tanto a dirvi che a me pare che vogliate pigliar fatica a danno vostro. Nè io saprei lodare, ancora se la favola non fosse in considerazione, cotesto vostro pensiero di farae tre libri, quando la qualità della materia del poema è così compiutamente da ogni sua parte fornita in due, che tutto quello che vi si arroggerà, non potrà essere altro, che portare acqua alla fonte. Contentatevi, M. Girolamo mio, di quello, che fatto avete, che vi prometto che avete fatto assai: e non vogliate essere voi di quelli pintori, che non sanzo lexarile mani dalle loro opere. I due libri senon pieni, sono abbondevoli di modo ... che niente pare che vi manchi o dinderas dell'argento in fuori, v'è pure un verso non dico soverchio, ma solamente ozioso: Se vi lascerete la favola, ed oltre a ciòuvi giugnerete altre cose, non potrete a gindicio mio porvi giammai tanta satica e tanto: studio, che non sia per parer a' dotti 🕶 giudiciosi uomini, che abbiate voluto far troppo. In somma per nessuna condizione posso io impetrar da me il concedervi, che quella favola non meriti esser tolta di quei libri. Se io dico peravventura più di quello, che a modesto amico si converrebbe, l'amore che io porto a quella opera, e l'obbligo che io ve n'ho, mi fa così parlare. Ho soprattenuto questa lettera per parlarne prima con M. Leonico, e vederne il parer suo. Il quale è in tutto di questa medesima. openione e giudicio, e così a nome suo ancora vi scrivo, quanto è scritto qui sopra. State sano. A' 5. di Gennajo 1526. Di Padova.

A. M. Girolamo Fracastoro.

Ho ricevuto il bello e grande e singolar dono del vostro poema eroico del mal-Francese, onorato M. Girolamo mio, ilqual dono m'è più caro stato, che verano altro, che io abbia giammai perstutto del tempo della mia vita ricevato o dali favora della fortuna, o dalla benivolezza degli uomini. Hollos veduto e siveduto constanto:

piacer mio, con quanto dovea vedere e frutto del vostro ingegno e della vostra dottrina, e libri, che manderanno-innanzi insieme col vostro la memoria del mio nome, a cui sono indirizzati, quanto la latina dingua durerà, con illustre e onoramissimo testimonio e del vostro di me giudiicio, e dell'amore che mi portate; de' quadicdue non saprei dire qual più dolce e più soave mi sia, o di cui far da me si debba maggiore stima. Vi renderei di co--tanta vostra cortesia grazie, se io parole trovar potessi, che bastassero a ciò fare convenevolmente. Perciò che a peusar di rispondervi con alcun dono, e come si suol dire di rimunerarvi, io forza nè ardire non ho. Riserberò adunque e scriverò nel mio animo assai capace ed a ricevere ed a rispondere altrui con amore tutto questo così alto e puro debito, che io vi tengo, e pregherò il cielo, che vi degi vita e prosperità convenevole alla vostra wirtu. State sano. Agli 8. d'Ottobre 155e. Di Padova.

A. M. Girolamo Fracastoro.

A Verona.

miner william in a second of the second of the second

che peravventura da veruno altro che mi ami e caro m'abbia, tanto ho da ceraticamento da cara le spiù dolge les

dera ricevuta tra le molte di molti, che a questi di scritto m'hanno per la cagione, Effe ha voi mosso a scrivermi, onoratissimo -Mimio M: Girolumo e cortesissimo. Ed era forse 'così 'richiesto non solo all'amor che mi portate, ma ancora all'usanza e cositume vostro per lo addiesso tenuto. Che Sellio ho da voi altra volta ricevuto il maggiore e più illustre dono ed il più prezioso e più da me estimato e pregiato, che tutti gli altri doni, che io ho giamhat avuti da tutti gli altri uomini, insiememente non sono, il poema dico latin vostro così chiaro e così raro; era verisimile e conveniente, che ie ricevessi anco ora da voi la più amorevole di gran lunga e doice e soave e cara prosa volgare, che To abbia letta in questa occasione ed a questo tempo. Nè toglie la sua vaghezza il vostro inganno di giudicar di me molto sopra il vero, o di sperar vie più, che io prestar non posso. Che l'uno e l'altro sono e d'ardente amore inganni, e di dolcissima natura segni, siccome in voi e quello e questa sono. Ed io che so di chente somma v'ingannate, non solamente ve ne scuso, anzi vi rendo io di cotesta dichiarazion vostra dell'allegrezza, che avete della mia novella dignità presa, con le vostre soverchie lode e troppo favorevole giudizio accompagnata e mescolata, le grazie tanto aucora maggiori e più immortali, alla cagione, the mosse; la vostra penna; più che alle

sue note risguardando. Donimi N. S. Dio; dalla cui volontà si dee credere, che tutto questo avvenimento sia, tanto della sua grazia, che io a voi possa quanto che sia grato ed amorevole dimostrarmi. State sano. A' 13. d'Aprile 1539. Di Vinegia.

### A M. Girolamo Fracastoro. Al Concilio a Trento.

Ebbi, Eccellentiss. M. Girolamo mio, le vostre lettere insieme co' dottissimi libri vostri novamente impressi e legati de sympathia et antipathia rerum, e di quelle altre belle materie, essendo io impedito dalle mie podagre di maniera, che io non ho potuto essere, siccome io disiderava, l'apportator di loro a N. S. 'nè al Reverend. ed Illustr. Farnese. Tuttavia senza dimora mandai al Reverendis. ed al Rever. Mafei i loro libri, pregando il Mafei, che di man sua presentasse in nome mio a N. S. il suo, come fatto ha. E parimente a tutti gli altri ho fatto dare il suo, da quello di M. Andrea da Pescia in fuori, perciò che esso non è qui, ma a Pescia, dove però sarà mandato il libro da un suo con una mia lettera a lui Mi rállegro con V. S. di questa così bella ed onorata fatica vostra, la qual vedo sarà con gli altri bellissimi parti del vostro ingeguo ad eterno onore

LIBRO QUÍNTO: del nome vostro. E piacemi che non ab-biate dimenticata la poesia, perchè siate invecchiato assai, siccome l'ho dimenticata io, che non mi ricordo quasi più d'aver mai fatto verso alcuno. La prima volta, che io esca di camera e parli con N. S. gli ragionerò del libro vostro e di V. S. e farovvi mandare quello, che S. Santità me ne risponderà. Il nome vostro è molto grande e grato ed onorato in tutta questa corte, anzi in ogni parte, dove siano buoni e dotti uomini. Il quale è anco alquanto fatto maggiore per conto dell'onorato e Reverendo luogo, dove ora sete. Sarete contento raccomandarmi a quelli Reverendissimi ed Mustrissimi Signori Legati tutti e tre Signori miei osservandissimi, ed a salujare a nome mio il Magnifico e buono Messer Luigi Prioli, e il dotto e pio e santo poeta Messer Marco Ant. Flaminio. A' 20. di

# Al Conte Giovanni Antonio da Collalto. A Collalto.

Maggio di natal mio. 1546. Di Roma.

Voi vederete per la qui rinchiusa lettera di M. Lampridio quello, che egli scrive, al quale per l'amor, che io gli porto, non posso mancare. Di che ho voluto mandarvi Francesco mio staffiere a posta, ac-

ciocche se potrete mandare a.M. Liampridit quelli denari, de quali egli dice ; somegliste mandargli a me per costui; possilete farlo. Che saranno ben dati, ech io incomtanente gl'inviero a Roma. Quande più possiate saro contento mi facciale intemper quello, che io gli arò sopra die alseli-vere. Il qual M. Lampridio per essere quel-la rara persona, che egli è, merita esseri agevolato da ciascuno. Direi alcanaricosa più oltra, se ciò non fosse, che voi erit Conte Manfredo Vostro fratello le contros le vie meglio, che non fo ro, ed avete man-pramente con lui meritato. Voi mi rimanderete questa medesima lettera di Ma Lanpridio. Dogliomi oltre a ciò con voi grandemente della morte del Conte Sertorio vostro fratello. La qual perdita per la sua viriù e valore meritamente dee essere suta grave ad ogui buono Italiano. N. S. Dio compensi questo danno con alcuna equiva-lente prosperità e felicità alla illustre casa e famiglia vostra. State sano. A' 29. di Ne-vembre 1525. Di Padova.

Al Conte Manfredo

da Collatto.

Mandando lo il presente portatori info
servente al Sig. Conte Giovanni Antono

operio fratello per cagión di Molampridio,

CAMPA CHIMPS 278 abirquiado. Nakusarvi, con questa, lettera ... -zicosdarzici obe iq vi sona quel huon fraseilega chenias Roma m'avete conosciuto grando istavama jamandua d'un medesimo fig. servi. Oltrera, ciò vi raccomando la hisogno del sletto yaptro, molto più che mio MacLampridio, verso il quale vogliate mandiagre disendere i vostri medesimi beni-Sion Che so che sio che egli ha in coteste mentrade, egli l'ha da voi. A V. S. mi proffero ede raccomando, dolendomi parimente con vai della perdita del Cente Ser-Agrio- quanto si conviene alla nostra ami-4th State samo. A' .29, di Novembre 1525. Dis Parloys. of 128 2. een voi grade oirotrad graga ALL at A M. Niccolo Andinghellin sine order F : A Padova. opares "., S. Die -sainbe edn. a to. asso Quella vece Duploma, è ancora pune digacti nuovi nel libro quarantesimo. Ad legem Corneliam de falsis, Capite, Eos qui inter se diversa testimonia praebuerint. Dove dice. Qui se pro milite gessit, et illicitis insignibus usus est, vel falso Duplomate vias commeanit, pro admissi qualitate gravissime puniendus est. Per la qual cosa conferendo questo luogo con gli altri due, che io vi mostrai, si può credere che pure Duptoma sia eziandio una

### VOLUME TEREO!

,126 dovea comandare a ciascuno, per dove co-1" a passare, che lo agevolassero lui avesse di cavalli, o di navi, o d'altre bisogne del cammino, per andarne rettamente. E sia quella V tolta pure dal Greco  $\gamma$ , che si volge nel Latino così, e dicesi Duo, in vece di dire  $D\gamma$ o. A V. S. ed al mio M Gioyanni mi raccomando. A' 28. di Gennajo 1526. Di Padova.

### A Messer Ermete Stampa. A Padova.

Se io desiderai già per altre cagioni; che voi prestaste il vostro favore a M. Vincenzo Catena nel conseguimento della lettura, che egli cerca, ora il disidero in molti doppi, poscia che il nostro Signor Ridelfo Pio per sue lettere a me il raccomanda così caldamente, come voi vederete qui dentro. Per la qual cosa con tutta la forza del mio a voi inclinatissimo animo vi priego a mandare innanzi lo incominciato Javoro della vostra cortesia ed amore verso me, che certo io lo riceverò da voi a molta grazia, e resterovvene di tanto tenuto, quanto vedete che io debbo disiderandolo sommamente. Avanza che io raccomandi nella vostra buona mercè, e vi ricordi che io vostro sono. Agli otto di Maggio 1526. Di Villa.

A' Fratelli
di M. Federico da Ogobbio.
Ad Ogobbio.

Vorrei potervi dare miglior novella; che io non posso, ma poiche la condizione umana è tale, che a noi bisogna ricevere gli avvenimenti della Fortuna tali, quali ella ne gli manda, vi fo intendere, siccome il vostro e mio M. Federico è perito in mare rompendo la nave, sopra la quale egli era, per fortuna d'intorno a Retemo, città di Creti, ed insieme con lui sono pefiti quaranta uomini, che sopra la nave Erano. È stata fatta diligenza da M. Girolamo Cornaro compare di lui del suo arnese, re mon s'è potuto ricoverar cosa miuna. Vi conforto a portar questo caso pazientemente, accordandovi col volere del cielo. Dogliomene nondimeno con voi tutti, & tanto più, che'l poverino era in un traffice, che certo gli sarebbe stato d'onore e Autilità grande, se N. S. Dio l'avesse lasciato în vita. Se io per voi son buono a far cosa, che vi piaccia, mi vi profero di buonissimo animo. Mandando voi a Roma a Mons. lo Cardinale Egidio, al quale io ho scritto di ciò a benificio vostro, mi rendo sicuro, che egli darà ad alcun di voi o de' vostri figliuoli il Canonicato, che su di M. FedeVOLUME TERZO!

rigo. State sani. A' 27. di Maggio 1526. Del Padovano.

A M. Bartolommeo Alessandrino Segretario di Monsignor Legato.

Mons. Legato sopra la bisogna dei Novalimiei parenti e fratelli nella sua lettera. Is in questa solo vi priego, che se mi considerate buono a poter giammai per voi cossi che vi piaccia, e se sapete che io sia di grato animo, vogliate contentarvi, che Monsi vostro mi conceda il dono, del quale io il priego nelle mie lettere. Il qual dono potrete porre a tutto quel credito, che vi piacerà d'aver meco, che io mi ve ne fo debitore già da ora. Non posso nè potrò a tempo alcuno aver da voi cosa più cara e grata di questa. State sano. A' 17. di Settembre 1526. Di Padova.

A M. Bartolommeo Alessandrino. 1273.

Ho veduto la vostra risposta; e parme che solo ho da dolermi che più per tempo non viabbia scritto. Porterollo de per

zionza, quanto a quello, che frastornar non può, perciocchè è già fatto. Ben vi priego che vi piaccia per lo innanzi non dar più favore alcuno agli avversari de' parenti miei, se essi, ve pe ricercheranno, che certo sono del sh Il qual piacere potrete pormi a quanto debito vi piacerà, che a tanto mi sottoscriverò volentieri. A Mons. Legato non avviene che io dia altramente noja con mie lettere. Sarete voi contento raccomandare e me e i detti miei parenti a S. S. in mia vece, degni per le loro virtù d'essero nella huona sua grazia, e in tanto raccomandargliele, che S. S. si disponga ad Myergli per cari. State sano. A' 24. di Setsembre 1526. Di Padova.

A M. Romulo Amaseo.

A Bologna.

Per la morte del Bezicco, Mons. Boldù ed altri vostri amici hanno operato,
che se vorrete accettare il venire a questa
lettura, a voi sarà dato tutto quello, che
avea il detto Bezicco, ed alcuna cosa più
Egli avea cento fiorini. Quantunque per eltro buono ordine, che s'è posto, potrà
essere, che quelli Signori passeranno in
onorarvi ancora più oltra che io non dico.
Selo bisogna che vi lasciate intendere, se
essendo condetto sete per venirci. E di

questo basterà che ce ne scriviate una par rola, tenendovi certo che quanto ci scriverete sarà secretissimo. Dico questo per li rispetti, che io so vi debbono muovere a non voler che si sappia che voi cerchiate questa condotta. Quantunque voi non la cercate, ma ella v'è proferta e voluta dare, il che acciò che paja ben fatto senza consentimento e saper vostro, ed anco acciò abbiate escusazione con cotesti vostri Signori si aggiugnerà nella condotta vostra, che essendo voi suddito di questa Signoria, siate astretto sotto pena di confiscazion de' vostri beni al venire, e così nessuno. vi potrà riprendere. Però vi mando io un mio staffiere a posta con queste lettere, affine che egli mi rechi da voi risposta. Vi ricordo il buono aere Padovano ed il reo Bolognese, la grandezza di questo studio, e la quiete, il guadagno, che senza dubbio farete qui maggiore, il titolo più onorato, e forse gli amici vostri, che peravventura sono qui più amorevoli, che quelli non sono, che costi avete: le speranze vostre Romane non si perderanno con mandar quando fia tempo uno de' vostri figliuoli a quel Signore, che potrà farvi del bene, se egli vorrà. Datemi risposta, e ricordivi, che le occasioni sono da pigliar, quando vengono e pigliar si possono. Se una volta ri-, tornerete qui, non vi mancherà in brieve migliore stipendio e miglior ventura. State

Mad. Violante. A' 23. di Settembre 1526. Di Padova.

## A M. Cristoforo Cernota. Ad Arbe.

Gratissime mi sono le vostre lettere state; per le quali e così afforevolmente vi dolete meco della morte di M. Bartolommeo mio fratello, e così prudentemente me ne date alla pazienza e consiglio e conforto. Nell' uno certo avete ragion di dolervi, che avete in lui perduto un huono amico e fratello, dal quale eravate ed amato ed onorato al pari d'ogni suo più congiunto e più caro; dell'altro vi rendo molte grazie, massimamente perciò, che io non ho conosciuto in me quella prudenza in questo mio dolore e perdita, che voi per vostra cortesìa mi date, anzi ho avuto mestiero di confortatore tale, quale sete voi stato, che m'avete recato quella medicina con le vostre lettere, che si potea darmi più profittevole a questa ferita. Torno dunque a ringraziarvene più d'una volta, 👁 priego il cielo che a voi conservi i vostri, e ad essi voi, quanto più lungamente disiderate e l'uno e gli altri. Ho avuto piacere assai, che m'abbiate trovato il cane morlacco, del qual mi scrivete. Anzi vi priego ad usar diligenza di farlo portare in Vinegia a mano di M. Giovan Matteo mio nipote, come dite, al quale he già di ciò parlato. Similmente aspetterò le sciamita volentieri, e sentirovvi obbligo e dell'una cura e dell'altra. Conviensi che io mi vi proferi ad esser quello, che v'era mio fratello. La qual cosa io fo di buonissimo animo e per piacer di lui, se egli queste cose sente, e per merito vostro, e per debito mio. State sano, ed usatemi in tutto le bisogne vostre senza risparmio. Di Padova all'ultimo di Settembre 1526,

# A M. Cristoforo Cernota. Ad Arbe.

Ho ricevute lo sciamito, che m'avete mandato, che è stato braccia venti. Vi rendo grazie della fatica. Rimandovi lo scripto vostro delle lire novantatre, le quali m'eravate debitore, e benché il detto sciamito non le vaglia a pezza, pure volentieri vi rimetto ogni cosa, che rimanete a dovermi dare, se bene ciò fesse di maggior som mag che egli non è Anzi vi priego a ter mermi per vostro e ad usarmi, dove ver diste che io sia bugno a far per voi che sempre vi gioverò e piacerò valentiari. Que sta leuera vi sia per fede a pegno delliamor, che io vi porto, e del mio anima versouvoim State o same magni, auttam la siver stra famiglias e fatemi alle solte con vostra

M. Alessandro de Puzzi.

Îs in

Ho veduto M. Giovanni vostro figliuolo con molto piacer mio. Dal quale e sono stato visitato a nome vostro cortesemente; ed ho avuto le vostre lettere, che mi sono sute gratissime. Egli ben dimostra esser nato di voi non solo nel volto, ma ancora in quella parte, che più si dee dir nostra, l'animo e la virtù ed i costumi. Stimo abbiate ottimamente fatto ad averlo a questa città ed a questo studio mandato. E come che debole patrocinio possa il mio usure, del quale dite prendere sicurtà e fidanza per lui, pure io gli ho proferto e la mia casa, e le cose mie, e le forze tutte, e me stesso, che sono già buoni anni vostre. Ne maga gior pracere potrò io in questa sua dimera e stanza ricevere, che sentire che egli si vaglia di me senza risparatio alcumo: losin tatto ciò, che da me potrò convegere poter fare a soddisfazion sua ed a profino del suo studio, non aspettero esseve da lui richiesto. In quelle cose che io supere per me Adnii potro, scrivetegli soi che egli domesticamente e arditamente usi la mia casa ed H'picciolo poter ino piche tund di muovo

appresso di voi gliele profero e dono. State sano. Di Padova. A' 21. di Novembre 1526.

### A M. Alessandro de' Pazzi Ambasciator Fiorentino. A Vinegia.

Mentre io pensava di salutarvi con due versi, e proferirvi tutto quel poco, che io sono, ed ecco che voi mi salutate con le vostre umanissime lettere proferendomivi con molta cortesia, il che io ricevo volentieri, ne mi pento essere in ciò da voi e prevenuto e vinto, per dovervene io sentir maggior Pobbligo. E ringraziovene quanto io posso lil' più pregandovi a servirvi di me siccome d'uno, che buon tempo fa è vostro. Io sento molto piacere della venuta vostra alla mia Patria, e della autorità che voi v'avete recata dalla vostra, la quale veggo, che sa molto bene eleggere i suoi ministri: quello, che il più delle volte non sanno far le repubbliche. Quanto alla Elettra vostra io l'ho tuttavia nelle mani. Riserbomi a dirne quello che me ne pare, come io l'abbia fornità, e forse a bocca; ed in ogni modo con quello amore, con che vorrei che voi mi diceste il parer vo stru nelle mie cose. Aspetterò ancora P E dippo che mi promettete. In questo me225 mi godero il vostro M. Gio. della cui vil

tù e costumi assai con voi mi rallegro, che sete padre a sì modesto e gentil figliuolo. State sano. A' 21. di Febbrajo 1527.
Di Padova.

# A M. Alessandro de' Pazzi. A Vinegia.

Ho veduto la vostra Elettra con quello amore, con che vorrei che ognuno vedesse le mie scritture. Sopra la quale poscia che voi così caldamente mi richiedete, che io vi dica il mio giudicio, dico che io ci ho veduto di molti bei luoghi e con molta vaghezza rapportati nel latino, che doveranno grandemente piacere a chiunque con diritto occhio gli leggerà, ed a me sono piaciuti mirabilmente. È vero che in molte altre e molto maggior parti io vi disidero più cura di quella, che a me pare che v'abbiate posta, e più studio e più fatica. E per questa cagione crederei che fosse ben fatto, che non la vi lasciaste uscir di mano con questa faccia, che ella ora ha, ma cercaste d'abbellirla ancor più, prima che ella veder si lasciasse da chi grande amico vostro non fosse. Nè è, che io non sappia quanto malagevole cosa sia il far Sofocle latino a verso per verso, che possa piacere. E perciè non lo-derei giammai ad alcun mio amico, che pigliasac cotali imprese. Ma so ancora, quanto gli nomini più volentieri vituperano le cose non belle, che essi le difendano, o iscusino con la disagevolezza, o ancora con lo essere poce possibile che ogni verso bene risponda. Questo è il mio brieve avvertimento sopra la Tragedia tutata, dettovi, se non con molta scienza, als meno con infinito disiderio dell'onore e della gloria vostra. Quanto poi alle altra cose particolari per lei, che non sopo per ciò melte, ne ragionerò col vostro M. Gio, quando, egli ritornerà qui. State sano me riputatemi molto vostro. Di Padova. Al prismo di Marao 1527.

A. M. Alessandro de Pazzi. A. M. M. Alessandro de Pazzi. A. M. Alessandro de Pazzi. Alessandro de Pazzi.

Duolmi grandemente, Sig. M. Alessami dro mio, che V. S. la quale io speraya do vesse fare in queste parti molto lunga di mora, così tosto si sia per partire, come mi scrivete; e tanto più mi duole, quanta io per la mia sciagura meno v'ho godato di quello, che e si conveniva al buono ed ogginzi antico amor nostro, ed io in partire mia ho tutto questo tempo disiderato. Mondimeno perche queste son cose della dirunta, la quale il più delle volte, meno disiderato, di quello, che altri più cerca, a pai la malvagità di questa stagione è tapta a che egliunon è da pigliare a male, se gli ami ci solo veder non si possono, io procascio:

UI 76 di darmene pace, racconsolandomi di questa perdita con la cortese lettora, che m'aveie seritta, la quale è si doice, che bastera a tor via l'acerbità, che questo avvensmento di non vaver potuto vedero m'ha fécata. Afla quale rispondendo io, primiefamiente vi ringrazio dell'onore, che mi sate cof salutarmi e prosserirmivi così amichevolifiente. Come che questa ultima parle non era oggimai necessaria tra ngi, che to Ho da molli anni in qua voi per mio siccome io di voi sono. È come che anco non bisognava che voi m'invitaste al perseverar mella nostra amistà. Pure questa cura che ne prendete m'è cara, che mi dimostra voi essere di questo animo, poscia che da me il ricercate. Poi vi fo intendere che se rimanderete il vostro M. Gio. al primo tempo qui allo studio, come dite di voier fare, io m'ingegnero di ristorare e compensar verso lui quel tutto, in che id con voi mancato sono. La quale ammenda tanto più volentieri sarò, e di migliore animo, quanto i suoi laudevoli costumi e la modestia e la molta virtù, se molta può in fanciullo essere, meritano che Foul pure io, che l'amo come figliuolo, mà ciascuno quanto si voglis lomano gli poid non solo amore, matanco criverenza. Della morte di M. Antonio vostro fratello hou idarà a V. Sig. conforti, ne cercherò di Pacconsolarvene l'altrainente, supendo che entition in the satisfier of procaecie; solo veder men si posseno, io procaecie;

filosofo, esperisperienza oggimai avvezza a tali perdite Solo dirò, che a me pare, che chiunque a questo tempo muore, egli si lievi da un malvagio estorbido e travaglinto esocolo s' mel quale podo di lieto aper rar si può di vedere, o di doloca o di care, o dialea purte logai cosa eldimaliar conic e d'amaritudine e dividispettice piere no. Ben vi priego a valervi. disthe (lsensa: risparmio alcuno, dove conosciate che io sia buono a servirvi. A cui disidero e felice ritorno alla Parital, ed in logo luogo piena e lunga prosperita Se in Firenze a M. Taddeo Taddei ed & M. Pierfrancesco, e Giovanni Borgherini voi mi raccomanderete, ciò mi fia molto caro, ed a M. Andrea Bebaldi, uno degli antichi amici, che io in questa vita m'abbia. State-sano. Div Padova. A' 14. d'Aprile 1528.

congress of here by a contract to agrantif promote the angle of the contract to a great on sele A.M. Bonaventura Orsellis and one il Secretario di Monsignor Bajusa anno tor the continue of the contin

he lo he fornito im quest' oray a seno alim le das della notte, di leggere il wostro li-o viouveigare. Espen quellos che io lestimatic posto per niente egli non è traduzion dela Boccaccio, anzi è di persona molto lonta-on na dalla vaghezza dello sule di lui, e dai suoi costumi e maniere dello scrivere. Ol-Ť.

Bendes Vol. VII.

my3

.

non su il Boccaccio. Perciò che è piena di vocaboli già tralasciati da gli nomini di quel tempo. Vi ringrazio della cortesia usatami e rimandolvi con questa lettera. Sarete contento sare che io intenda se l'arete avate, e di raccomandarmi a Mona vostro, ed al Sig. Cesare. State sano: A' 17. di Fabb. 1527: Di Padova.

Al Maestro della Libraria di Santa Giustina. A Padova.

Mons. Cibò, come prestato. Ora non v'è più; ma è in mano d'un gentile uomo di Vicenza, il quale io non conosco, come che io sappia il nome. Potria però essere, che io potessi un di adoperare, che esso tornasse al suo albergo, dal quale mala mano il rimosse, siccome m'è anco stato detto e confessato senza tormento. Se voi darete quel libro di l'altr' jeri al presente mio messaggiero, fia benissimo dato, ed io ve no sarò buon renditore, e haronne obbligo al Sig. Abate, al quale V. Riverenza min raccomanderà e profesirà. Di Pado-, va. Al di Marzo 1507.

and by a state that which is given a light one with the

Bembo Vol. VII.

The Hours

A.M. Agostin Gonzaga.

A. Mantova.

-nsutis at the -9 17 He Sig. Ercole, Sig. vostro, e certo encoremio, non solo perchè è nato Signoze., ma molto più perciò, che eglissi vento e fregia da se stesso di quegli ornamenti, che io sopra l'altre cose tutte onore, sache sanno gli uomini ben degni d'essere stegli altri uomini Signori; prese a mici prieghi M. Francesco Bellino nella sua famiglia. Il qual Bellino tanto predica quel Signore e tanto l'ama, che ha fatto me ancor più acceso nell'amor di lui, che io non era, ed era poco meno di quanto si può essere. Tuttavia ricercandolo io della vita, che egli ora tiene, e de' suoi studi; sì come colui, che disidero, che egli non si fermi, che sarebbe peccato grandissimo; ma vada innanzi di dì in dì là dove lo shiama la sua stella, che gli ha donato essì chiaro ingegno, trovo, che egli è in compagnia bene onorata del Maestro del Sign Ercole, ma di qualità, che egli poco può attendere allo studio per cagion degli esercizi, che in quella Camera si fanno di quali quantunque sieno per lo più di lettere, pure a lui tolgono la quiete e l'ezio particolar suo. Intendo oltre a ciò, che egli è stato posto a quelle tavole, tra le

quali il suo mondo e levato animo più perde, che il corpo non acquista. Perchè ho voluto pregar voi, che per amor di me, che vostro sono, vogliate pigliare un poco di cura, in fare che nell'una e nell'altra cosa M. Françesco abbia da potere alquanso più riposar l'animo. Perció che se questo sia, egli potrà meglio e più vivamente intendere a suoi studj. Il che tutto risornerà a più onore del Signore Ercole, a cui esso gli ha dedicati. Voi sopra tutto pigliate in ciò via, la quale in nessuna parte possa offender l'animo di S. S. il quale io nondimeno stimo che sappia poco di queste particolari bisogne de suoi, si cume avviene nelle grandi case. State sano, A' 7. di Marzo 1527. Di Padova.

# A M. Ferriero Beltrame. A Vinegia.

Vostra Sig. sia contenta a far quello; di che vi pregherà Mons. de'Rossi, anco in parte più volentieri, e più vivamente per amor di me, che ve ne sentirò altrettanta obbligazione, quanta farà egli. Anzi pure, per dir più il vero, io a voi rimarrò tenno e obbligato di tutta la somma, e così farete due crediti con una sola cortesia. State sano. Agli 11. di Maggio 1527. Di Padova

of and expected country is the figure of the

# A M. Girolamo Cittadino, A Vinegia.

Non ho prima fatto alle vostre lettere risposta, molto onorato M. Girolamo mio, Je quali lettere mi recarono i due leggia: d'i Sonetti vostri; perciò che in quella nedesima ora, che io le ricevei, conventi cavalcare. Ora che ritornato sono, vi rispondo così; primieramente, che troppo nel vero debbo all'amore che mi portate, poscia che pure volete il mio giudicio sopra le colte ed eleganti composizion vostre. Dappoi che a me pare che le rime vostre non abbiano di mio nè d'altrui risguardo mestiero, e possono da se andare dove lor piace, sicure che non incontreranno chi ragionevolmente biasimar le possa. Pare acciò che ci si ragioni alcuna cosa sopra, dico che io non mi ricordo avere altra flata letto quella voce Celeste posta per voce, che da se stia, siccome sta in quel vostro verso Al bel del suo celeste, anzi per voce, che sempre ad altra voce s'aggiugne. Della qual cosa se voi n'avete èsempio, ciò bastar vi può. Se non l'avete e volete averla così posta con l'autorità della vostra virtu, anco so, che sempre fy concedute a grandi uemini il trovar nuovo cose con giudicio e con modo. Le altre parti di quel sonetto, con tutto l'altro mi

LIBRO CHIMPO di questa cortesia, e del credito che mi date, il quale se non pare soverchio a voi, che molto amate, parrà, peravventura agli altri, che più dirittamente mirano da Amore-non accupati. State sangue raccomundatemica Mons. di Bajus, quando il rivederes te, edual nostro Sig. Cesare, ed a Mic Vang gelista vostro fratello. A'23. di Maggio, 1537 Di Padova. desima ora ente la l spayaleage. One the in the appearance of the provedo casi e galpererapieces e che respondine cu Als Conte. Marco Antonio Lando 2194. rides of the mie Compare. our she airs estica de conserva de Piacenzan po ellos el Dappol che e um pre de de rium vosure abrainger mais is a march appeide non ovo Vorcei, Signor Compara mio ocho gai non usante meco questi uffici, che usar yi veggo, di mandarmi doni fuori del gonyes nevole all'amistà nostra. Che came che jq abbia il Conte Agostino qui in casa mia che e vostra e sua è, non perciò yoglio, nhe pensiate di far queste cose. Io, la Dio prence, posso tonervelo se non casi abligno devoluente ed onorstamente, come perave ventura sarebbe alla condizion di lui richie sto; almeno di maniera, che nè ada asso mancherà nessuna delle necessario cosen mècgli sopravanzeranno de non bisquing voli. Onde dubitar non si potra, che eglizz divenire abbia troppo dilicate, il che suole seere il peggio a giovanetti, come è egli-

302 la mia casa non altramente, che se egli mi fosse figliuolo. Ed io tanto piacere ho di vederlomi qui, che questo piacer mi soddisfà per tutto l'oro, che voi poteste mandarmi. Dunque siate pregato a non far più meco a questa maniera. lo per questa volta ho accettato le due ruote di cascio ed i prosciutti e le salciccie e le lingue e la codognata, che mandato m'avete, per non vi dar noja non gli pigliando. Ma se farete più così, io più non arò questo rispetto, non accetterò cosa, che mi mandiate. Nè anco rimanderò il Conte, se non dotto, costumato non dico, che egli è già costumatissimo. Di cui non voglio, che V. S. si pigli un pensiero al mondo. Perciò che se io a me stesso non mancherò, nè a lui mancherò altresì, il quale io amo poco mendi quello, che amate voi, e la Signora mia Comare. A cui mi raccomanderete e attenderete a star sano. A' 28. di Maggio 1527. Di Padova.

### A Cammillo di Simone. A Bologna.

Ho veduta e letta la tua bella e lunga lettera molto volentieri, e parmi che tu sia già fatto valente assai secondo la tua brieve e piccióla età, e lodoti che hai ben poste le tue fanciullesche giornatelle, e che oltra che sai scrivere latinamente, fai an-

sora assai bella e formata lettera. Ma vedi che non ti paja sapere perciò assai, e che voglia non ti venga di fermarti, o di non passar più oltra, se non lentamente, che nulla fatto aresti. Anzi ti sia sprone a farti andare ancora più veloce per lo innanzi, il vedere te aver fatto buon viaggio per lo addietro, e che sii camminato questi tuoi primi anni profittevolmente. Perciocchè così fanno i buoni fanciulli, che vogliono divenir prodi uomini e dotti, ed onorar la casa loro, e rallegrar di se i loro Padri e le loro madri, siccome dei por cura e studio di far tu sopra gli altri, che sei co-tanto amato da' tuoi, e cotanto adagiato ed ajutato, acciocchè tu apparar possa le buone lettere, e crescere in costumi ed in sapere mon meno che in persona ed in età. La qual cosa acciocchè io saper possa se tu la farai, voglio che tu mi scriva spesso latinamente, siccome hai fatto ora. In questo mezzo saluterai Mad. tua madre da parte mia, ed il tuo maestro. Tuo Padre che venne a me malato, ti rimando io sano e salvo, che sia portator di queste mie lettere a te, siccome fu a me delle tue. Sta sano. A' 4. di Giugno 1527. Di Padova.

-roq Io storquirnon senza qualche frutto di epoesta dimora. Ma ci sto con alcuna paura che quel poverino di M. Fabio sopra la singa di suo padre da Roma abbia d'intorno calla sua lestura assai di quello, che egli non vourebbe, per la molta importunità edegli avversarj suoi. La onde io vi priego all essere contento di pigliar questa fatica per me ora, che altra volta ne pigliaro molta maggior per voi, di raccomandarlo con la vostra ben meritevole autorità con ciascuno al nostro Mons. Stampa, e pregar S. S. che tanto più il voglia avere ora ben riposto sotto la sua protezione e grazia, quanto meno sarebbe per lui a questo tempo cader di quella sua lettura e grado; aggiugnendo in ciò a favor suo quello, che saperete molto meglio dir voi, che io scrivere. Nè dico io già ciò, perchè io crada she bisogni con Mons. Stampa, il quale sa e quanto io questa cosa desidero, e quanson giustamente la desidero, e quanto io mi soglio sidate nell'amor suo. Ma dicolo perciò, che l'amore che io a M. Fabio porto, mi fa d'ogni cosa temero, ancora che io non sappia ben dire di che iev tema, o perchè. Vorrei aver fatto per Mons. Stampa alcuna cosa di qualità, che io meritassi molto con lui, acciocche più

sicuramente io il potessi pregare, che io non fo; ancora che il grande amore, che io gli porto, e la molta estimazione, che io fo della virtù e valor suo e di quel suo prontissimo e soavissimo ingegno, ali porgono molta baldanza, e molta fede di poseare assai con esso lui ancora nol meritando: Ma quello, che io peravventura men posso per me, ragionevole cosa de, che anuil possa col favore e col mezzo di voi, zeui, nessuna cosa si può negare. Ma lo and distendo ogginai più olora, che alla dimestichezza di tutti e tre noi non s'acdonviene. Perdonatemi ed amatemi e state sano. A' 14. di Gingno 1527. Di Villa. Buggary Continues of the Continues was was

A.M. Jacopo Buonfiglio.

A.V. inegia.

Scrivo a M. Giovan Matteo, il qual, so essere molto affezionato di voi, che vi prioghi a pigliare un poco di carico di dire in Gollegio cinquanta delle vostre grate e comodate e vive parole a sostentamento della giustizia, che m'è stata rotta e gnatia sconciamente in quello, che egli vi dirà. Alla qual cosa fare anco io vi priego con quella confidenza, che mi dà e la virtir e la cortese natura vostra, a rimanerve ne molto e molto tenuto e ubbligato. A voi proferendomi in tutto quello in che in

202 VOLUME TERZO.

fossi buono a piacervi. A 9. di Luglio 1527:
Di Padova.

# A M. Jacopo Buonfiglio. A Vinegia.

Non credea darvi tanta fatica per la bisogna mia d'Arbe, quanta veggo che io vi do, per quello che mi scrive il nostro M. Giovan Matteo. Ma poiche così è, io per me son molto contento accrescere l'obbligo, che io v'ho, a tanta somma, e parmi avanzare, quanto più tenuto vi sono, sperando di soddisfare un di o con l'opera, o con l'animo, col quale m'ingegnerò non essere da voi vinto, se pure con l'opera voi mi vincerete, che non può quasi essere altramente. Ma lasciando questi conti da parte, io di tutto I cuore vi ringrazio delle vostre molte fatiche poste per me, e vi priego a tenermi per molto vostro, poscia che io vi tengo per mio, il quale abbraccio infin di qua. A' 24. d'Ottobre 1527. Di Padova.

# A M. Jacopo Buonfiglio. A Vinegia.

Troppo sete ed amorevole e cortese, Eccellente M. Jacopo mio, poiche cosi,

non dirò umanamente, ma profusamente in amore mi rispondete con le vostre lettere. Alle quali sa Dio, che io non so che dirvi, così mi richiudete ogni passo, al quale io volgere mi possa, e mi levate ogni ma-teria da potervi far risposta. Per la qual cosa ho preso a tacere estimando che per avventura così mi verrà meglio fatto quello, che io disidero di fare, e nol posso, che è di dir molto. Perciocchè voi, che sapete dir bene sopra gli altri, immaginerete che io abbia taciute quelle belle cose, che voi areste saputo dire, se in vece di me stato foste. E così v'arcte voi stesso fatta per me la risposta, alla quale saper fare io in mille anni pervenuto non sarei, ringraziandovi nondimeno di ciò in queste carte, secondo che io so il meglio e più viva-mente, ed affermandovi, che io reputo questo obbligo dell'amor vostro, che con si onorate parole mi scoprite e mostrate di portare, in altrettanta somma, di quanta è quello dell'opera e della fatica, che ponete nelle cose mie. La qual satica è tanta, quanta io non mi pento già che sia, per conto del mio esservene tenuto, ma si bene perciò, che io non vorrei esser cagion di darvene cotanta, come io fo, sentendovi massimamente per la vostra prosessione si occupato, che non potete senza molto disagio e sinistro spendere poche ore in una sola cura, non che molte, come avete per me speso, e tuitavia spendete.

NOA Ma di ciò non più. Quanto al Bernardo, io non so d'avere scritto a M. Giovan Matteo, che io voglia essere pagato del grano, a quanto esso vale ora, Perciocche non l'ho anco nell'animo, che non sono così cupido d'avanzare. Ma si bene che in volez che dome io avessi ad esser pagato, si vedesse squi, dove ancora non è stato fatto aub aleuno, por la qual cosa cetesti Signon mi Auditorii non, hanno potuto, sospenderei Enperoid disideravanio, ohe non essendo Acto e appearation different and solution of the solution of t fossellerateismed, agli venisse o mandasse qui ordove isono de terre, a dove si fa il gindicio. Se poi qui fatto torto gli sagin postà laver ridorso, alle loro Signorie, Ma se litto tomo non gli ha, a che singgost pendere? Obblazione non bisogna, siloya ponesiatratta del prezzo. Venga quin e trata ti qui del prezzo, che egli croverà, che io non sono più avoro in pigliare, che egli in dare, ne più diligente in cercar parte del mio per giustizia, che ein negarmi ingiustamente il tutto, e in procurar di non darlo. Questo è quello, che io vorrei. Tuttavia do a voi libertă, dilipotent fore, come vi parrà che si debbai. Che i distutto mi terrò e pago e cont tentos State sana. A dua di Novembre 3,527, le all amore, ed an or questo, ciellis il quèsto vosito cortese ed alto animo vi rendo imprortali grazio. Alla seconda parte, serivo a M. Carlo Cappello, quanto voi

A Vinegia. 1900 of oligon

Rendovi quelle grazie, che io dellibo della proferta, che mi fate. La qual proferta certo m' è cara, e sorà cagione, che io più arditamente procacciero di miandaro in anzi il disiderio mio. Il quale serbene abra nei succederà, l'obbligo mio a voi sarà nè più nè meno tale, quale sarebbe, se ogni cosa fatta mi venisse. Voi sete di quegli amici, che non si trovano a que all'apporer fare molte più onorate proferte allebra, che non son queste, che il vostro all'apporer fare molte più onorate proferte allebra, che non son queste, che il vostro all'apporer fare molte più onorate proferte all'apporer fare non son queste, che il vostro all'apporer fare non son queste. L'apporer fare non son queste all'apporer fare non son queste all'apporer fare non son queste.

A M. Calcerano.

A Vinegia.

Non risponderò, M. Galcerano mio, alla prima parte della vostra lettera altro che questo, che io vi disidero la fortuna eguale all'animo, ed ancor questo, che io di questo vostro cortese ed alto animo vi rendo immortali grazie. Alla seconda parte, scrivo a M. Carlo Cappello, quanto voi

vedrete, e commetto a M. Giovan Matteo mio Nipote, che faccia in ciò tutto quello, che voi gli direte. Al quale però non bisognava, che io cosa niuna commettessi. Perciocchè essendo egli venuto qui l'altr'jeri, con molto suo dispiacere mi ragionò la hallottazion della sua Quarantia ultimamente fatta nel piato vostro, affermandomi essere egli stato largamente della openione. che non vinse, e riputare che vi fosse fatto ispresso torto. Nondimeno gli ho scritto ed imposto, come io dico. Usatelo ed operatelo sicuramente nelle cose vostre, che egli vi risponderà tale in fatti, quale io ve l'ho qui dimostrato a parole, e quale si conviene che egli sia all'amore che io vi porto, ed al vostro elevatissimo ingegno. State sano ed amatemi. A' 28. di Luglio 1527. Di Padova.

### A M. (1) Francesco Bellino.

Alla vostra Lettera data l'altr' jeri altro non rispondo, se non che io lodo la diliberazion vostra del partire; e molto

<sup>(1)</sup> Costui riuscì eccellente nello scrivere versi Latini, e di lui faceva il Beneko grande stima, come si raccoglie da mol-

Rossi. Se io non fossi carico di soverchi pesi, come io sono, v'arei già buoni di invitato a parte delle mie fortune, e sarebbemi dolcissimo vedervi qui. Ma convengo mio mal grado contenermi il più delle volte dalle cose, che io più disidero. La qual cosa tuttavia potrà tornarvi a più vantaggio, che di lui potrete aver migliove e più agiato oste, che di me. Come che sia, confortatevi, che alla virtù non mancò mai, nè mancherà patrocinio. State sano. Di Padova. A' 28. di Luglio 1527.

### A M. (1) Antonio Tebaldeo.

Jeri da un figliuolo di Messer Jacopo Alvarotto mi furono rendute le vostre let-

(r) Il Tebaldeo Ferrarese fu celebre verso la fine del Secolo Quindicesimo per le sue rime ripiene di una certa vivacità

ti luoghi delle lettere. Un saggio delle sue composizioni fu impresso da Giovammatteo Toscano nel Tomo II. della sua Raccolta a car. 206. e di alcuni versi di lui in morte di Pietro Pomponaccio fa con molte lodi menzione il Bembo nelle lettere latine, scrivendo ad Ercole Gonzaga, che fu poi Cardinale.

VOLUMENTE RESERVA

tere data n'adadici deli passato in Roma,il le qualit come che m'abbiano dimosmatens voi essent in molta-mecessità disagevolesses za delle conscrebe sono algruiv mestiere dillo vita pure m'hanno facto cerso distretto pu di che io dubitara, voi essere vivo e salvo ib Onde na sende a Dioi grazio; e parmi quei or vi come niguadagnato didiriperdamonchersios mi, vi predetti ynavendo inteso da sMesBlado minigat Tomarozzo, che voi arasme mateme in Ches. del Gardinal Colonna Per da beunist cosa de altre vestre disavienture militariva su not men ngravi, entimo debbaho dorane a xoi altresi, poiche elle hanno tunta comes pagnia. Ma lasciando queste da parte sequan-se tone. grenta fiorini, che mi chiedete illo meor gli derei d'un buonissimo animo, sonoch avessi modo , et el el electricità de la cobom issore intendere. Ohe ener es de l'est des dans per cui si allontanò di molto dalto ormo felicissime del Petrarca; mandileguossim finalmente ogni onone das lub acquistaso; 100 e elecisus composizioni rimasero che poster stima, essendosi i Letterati di quel Secolo accorti del loro errore, al pubblioarsi gli Asolani del Bembo, e l'Arcadia del-Bannazato, che insegnarono agli Vomini-Italiani cosa fosse il comporte toscioni namente. Accortosia il il Tebuldeo dei canzol giamentus della consessoriuna, dans di senioq vere epigrammi distini ne opladi vinddi podo felicemente.

Rembo Vol. VII.

ansiemi reputo grazia questa sicurezza che usate meco in richiedermegli a questo tempo Ma come ve gli posso io mandare, che ne canallari ne messaggieri vanne a'Roma!" di questo contrade, ne il cammino de stellaro im parte alcuna? almeno m'aveste vel' somitted come i io ve' gli avessi w mandale, ' che cost arei fatto senza dimora. Sono no" pensando da jeri in qua, come to debbut fate ad ubbidirvi, e non vi trovo modo, in ne via. Per la qual cosa vi dico due esse, l'une, che io starò avvertito, se mi potra venir trovato come farvegli venire alle meni, e mandarvegli, l'altra, che mi striviate : voi a cui volete che io gli dia, e si gliele dazà incontamente. Acciocchè se io monte avessi modo, e voi l'aveste, mel faceste intendere. Che certo io disidero più darvi questi pochi danari, che voi non disiderate chario ve gli dia. Confortovi ancera ali veri nite in queste parti, e lasciar quel misere corpanmento: della thella Roma, Il: (11) 1140-114 notton che un avete mandato ; è bellorie : carries over the interest of the forest of the Some

न्त्रीतिक्षण क्ष्मण क्ष्मण क्ष्मण क्ष्मण क्ष्मण क्ष्मण क्ष्मण्या क्

avasse nello serivere cangiato stile; e si fosse rivolto all'imitazione del Retrippoiene altramenta il Sonetto stet non seriente rebie stato ballo e gantile come dipe il

Bembo Vol. VII.

gentile, e noncha bisognov direcorsations alcuna. Anzi ve no rendo io quelle guaries che io posso. Attendetc in quelle nojeoq disavventure a star same, e tenetemi sper do io a M. Jacopo Alvarotto in Reressa. per un suo messo, che ritorna domana edui. Agli vr. d'Agosto 1527. Dis Padores valor Che viren in the fact of and the serion nio audare ara sarria a como como nia o ero to A.M. Antonio Tebaldeo. obomos & ling and alm A Roman solar oob eas da riposo, che fra di la constitución de maisme voi essere in openione d'andare à facila vostra vita nella Provenza sazio, o più posto mal contento delle cose della nostra misera Italia. Laonde ho voluto scrivervi ç e pregazvi a non entrare in questi pensieri y ed a non volere privar di voi tanti amici ve stri,, quanti avete in queste contrades, che ne avete molti. Sete amato , sete niveritori geta, disiderato: qui pasete disiderato insilir negia, dove avete il Parente vostroup che molto voonora ; e symb partire tuttal la sus per and , were recently posted in repairs of da cistorare grant dann tempo e ad mezzo det presente il pin delle velte adas Bembo ma ripieno di nuone vociogni dinsformet inusitate di, dire, come uzono tuțți quellis dicesli, scrisse vin sun gios rentity and tole a observed to the meaning ?

fortima rocon is vois and truggesische facquate quastis pelisiqui quale sio atimomolia posteste dimprar con l'animo riposato 319 daye some più delle comodità della vitale spezialmente agli uomini attempati colo sian peravventura in veruna altra città del mando. Avete Padova, inella quale sempre sarete lietamente ed amorevolmente ricevuto. Che volete voi caro il mio M. Antonio andare ora lontane e non usate ed incomode contrade ricorcando? sete in età. che dee voler riposo. E quale Città più è da riposo, che Vinegia? E chi l'ha giammai e conosciuta ed amata e lodata più di voi ? Or vi siete così agevolmente dimenalcate del vostro giudicio medesimo? E se die quinci fuggiste per tema delle guerre endinquel male d'che passato avete e qual luogo o quale aittà più è da questi sospertio loutana orche la Patria mia ? Gli anni giovaniasi possono artischiare, per chi vuola sensa rispetto. Che se ben ci vanno essi in alcona parte fallici, quelli de che copra vanzano y abdovere ammendare bastano e sarreggere gli crasti e le imprudenze mu stre. Marde veochie cetati e elemultime ve peccano, non hanno poscia da riporre e da ristorare i nostri danni tempo, e nel mezzo del peccare il più delle volte conriene obe si forniscano in cruccio ed Th isdeguo edo in vani pentimentine disperatezo ze. Dunque di grazia pensate di ventr fut, e penserete del comodo e del ben vostro: lo parlo così per molto amore, che io vi porto, e molto disiderio, che io ho della quiete vostra. Priegovi ultimamente mi facciate intendere alcuna cosa di voi. Tutti gli amici vostri stanno bene. State voi sanoi A. 5. di Gennajo. 1528. Di Padova.

### A M. Antonio Tebaldeo. A Roma.

office Open

Mandovi, Sig. M. Antonio mio, la vita provenzale di M. Bartolommeo Giorgio gentile uomo Viniziano, che mi chiedete, il quale M. Bartolommeo scrisse alcune Ganzoni in quella lingua, che io ho. Le vice degli altri scrittor provenzali, delle quali mi fate richiesta in generale, io ma vi mando perciò, che io certo sono che mon per voi le vogliate, ma per alcuno altro, che richieste ve le ha. Che perciò che io fo pensiero di fare imprimere un di tutte le rime de Poeti Provenzali insiema con le lor (1) vite, non vorrei che sle une andassero fuori per mano degli pomini senza le altre. Increscemi della

<sup>(1)</sup> Questa opera dell'Autore passò in mano di Lodovico Beccatello, deme riferisce il Doni ne Marmi, e con

che portano seco gli anni. Attendere mali che portano seco gli anni. Attendere mali che portano seco gli anni. Attendere mali polita di tornare a riveder queste contra de, nelle quali potreste vivere più tranquillamente, che in coteste, e dove ci sete più amato. A' 12. di Novembre 1530. Di Padova.

#### A M. Fabio Acorambono da Ogobbio.

che stimo sarà venuto ad onore ed a ripaso di tutta la sua vita. Io l'abbraccio
ain di qua molto stretto e molto amorepolimente. Verrei a Padova al suo principio,
al quale m'invitate, se non fosse, elle
domane a punto debbo far qui certa poca
comperatura melto da me disiderata e corcata La quale se io pretermettessi ora,
che a molta fatica l'ho potuta conchiepiù avere. Benche al nome di vostis Pa-

Bregiudizio della crudizione si e smar-

dre pero importa la mia presenza. Ma vere rei per tanto più tosto abbracciarlo. State ento. A lo. di Novembre: 1529. Di Villa, con ella mia malla di con ella manalma di col romando della manalma di col romando della manalma di con ella manalma di col romando della manalma di con ella con ella di contenenza di con ella di contenenza di contene

Alla vostra officiosa lettera rispendelo tardo, onoratissimo M. Pabio mio, che seno stato in molte occupazioni, dappel che io l'ebbi. Oltra che n'essuna importanza ha ella seco recata, per la quale io tosto siavessi a rispondere. Se questi Signori Risormateri dello studio Padovano non wi hando saputo conoscere, laonde aveté musatos il pensiero della stanza vostra, enfattala diomana, il danno fie di loro, che peravventura non vi meritavano, poi! che esti gono di così picciolo animo comericegli. veggo essere. E pure, che cotesto musamento, siccome io spero; sia com conce ed util vostro, come che io vi disiderasi per molti rispetti pra costo qui, che in Roma, nondimeno io saro sempre contrato dello accrescimento e della soddisfazion vostra. Mandi N. S. Dio a pro tutti i vostri pensieri, che io ne sentirò sempre quel piacere, che ne riceverà e sentirà vostro padre stesso; dal quale ho inteso le cagioni della vostra dimora, che mi sono piaciute. E spero che quel principio parto-

LIRO QUINTO. rizà più onorate cose di giorno in giorno. Dese sa procacciereta di ritrarvi vosico patite, jarote ragione. Me ciò satà da faro o non fare secondo gli andamenti delle cose, ed il cerso, che elleno piglieranno. Le proferte che mi fate dell'opera vostre costi, mi son care. Userolle eziandio ogni volta, che me ne venga bisognando, come di figliuolo, che io vi tengo. Se il nostro MaiGiovanni Spagnuolo è in Roma contento, seio mi piece, le salutazioni del qual per le vogre lettere mandatemi bo ricevute adlentieri. Ma temo assai che egli non ab--bia gosì: beng errato in non accettare la condiziona, propostagli, come questi miei Risormatori, a rifiutario per così, poco avanzo, che non è avanzo, ma perdita. Ultrique miderint., lo per lo innanzi poca cura mi nigliero delle cose di questo stuidio, midano come vogliono. A lui mi racitemenderete assai, e lo saluterete a nome del mostre buono e savio M. Leonico. M. Flaminio venne ed ha già cacciate le sue dun fabbri quartane. M. Cola vi si raccomanda e tutta la mia casa, che vostra e. Saster sano Agli 8, d'Aprile 1529. Di Pa-Mary Bear Street a the section off b roser of the first area areas areas peasiers, elie in in alter sempre quel pracercy officers areastra a store vostro padre survey, dat quate by over he can goas della vec ra docero, che un seno piaciute. E speco che quel principio parteA.M. (1) Emilio Emilj.

A Brescia.

Ho avuto per mano di M. Giulio Por-

celaga il bello e grato vostre dono de' cedriana quell'altro ancor più bello e più grato del sonetto e della graziosa lettera vostra, che tutti mi sono stati sì cari, che molto molto ne ringrazio voi e la vostra cortesia, la quale non avea però bisogno appo me di questo segno, che molti anni sono, che ella m'è assai chiara, e la vostra virud mi si dimestro molto tosto, quando, al buon tempo da prima ci conoscemmo. Rure ogni vostra testificazion ma di sopamo piacere. Ho avuto invidia a quella dimpra vostra del Lago, e vorrei volentieri avervi tenuta compagnia. La quale invidia mi si fa minore aspettando io quello, che mi promettete, di venire in qua. Di me porete promettere ogni cosa, che in me sia. Ma non mi date voi perciò più credito di quello, che mi si convenga. Che lo 'nganno sarebbe comune, vostro, che trovere-បរត្តបញ្ជាត់ស្រី ១១១១ ៤០១ ១០ ១០ ១០

(1) Alcune rime di questo Autore sur rono dal Ruscelli inserite nella Raccolta de Bresciani, a car. 187, per le quali si conosce, ch' egli sece molto studio nelle lettere, e che su selice verseggiatore.

Cifratelia militaria

ste meno della credenza, mio, che non riuscirei alla espettazion vostra. Tuttavia quale io mi sia, vostro cono. State. sano. A' 27. di Novembre 1527. Di Padova.

A' 27. di Novembre 1527. Di Padova. celaga il inclio e , tato vostile de como de A.M. Pietro Lomellino da Camponto grato del Mapoli. Mapoli sitte lob ctarg vostra, cho ta. Pava che molto morre du lingue e ver esta ven The veduto per le lettere vostro del 28. enable and e and e able d'Ortobre, Gyringe di Novembre il vostro molto amore non selo nelle cose del Magistrato di M. Antonio vostro fratello, ma ancora e molto più melle mie posto con molta sollecitudine. A che vi rispondo, che quanto ad esso M. Alitonio, siate certo che io f'ho per raccomindatissimo, ed amolo non meno, che se egli mi fosse figliuolo, come potrebbe essere per età, che nel rimanente io l'ho in luogo d'onorato fratelle! Ne manchero a tutto poter mio ottscito che egli sia dell'ufficio, procurarglio qualche più tulle cosa, che questa non è cosa delle solo è onorata, e può essere fondamento ottimo ad altri utili edifici, che gli si potranno far sopra. E di ciò statevi di buomissimo animo. Piacemi quanto alle cose mie ; che abbiate avuta la procura mia per la Commenda di Benevento. Le altre delle guerre del morbo nen si possono

volumes immo. geneile, e noncha bisognov dinocorsections alcuna. Anzi ve no rendo io quello guazies che io posso. Attendetc in quello mojecq disavventure a star samo, e tenetemi spon tutto vostro come sempre fui. Questa sinaga do io a M. Jacopo Alvarotto in Remain pension suo messo, che ritorna domina zdui. Agli rr. d'Agosto 1527. Dis Padovsz e 25 m A.M. Antonio Tebaldeo. obomos à the and alm. A. Romann mar est est edo da riposo, che i chego i il con è il- giante voi essere in openione d'andare a facila vostra vita nella Provenza sazio, o più costo mal contento delle cose della nostratimisera Italia. Laonde ho voluto scrivervi ; e pregazvi a non entrare in questi pensieri de de a non volere privar di voi tanti amici ve stri,, quanti avete in queste contrade, che no avere molti. Sere amato , sere nivebito; sete disiderato qui sete disiderato insilir negia, dove avete il Parente vostroup obe molto voonora, e vaob partire tutta la sus pectand the property of the engineer of da cistorare arron danni fempo e del mezzo dek menere il più delle volte anne Bembo ma ripieno di nuone mociogene dinformat inusitate di dire mome uzono ventir moi in a solution of the solution of th

fortima rocon is voir in a truggesische faceiate quiestis pelisiqui e coluquale io stimomente posieste dimorar con l'animo riposato 319 daye some più delle comodità della vitali spezialmente agli uomini attempati, coh sian peravventura in vecuna altra città del mando Avete Padova, inella quale sempre saretb lietamente ed amorevolmente ricevuto. Che volete voi caro il mio M. Antonio andare ora lontane e non usate ed incomode contrade ricorcando? sete in età, che dee voler riposo. E quale Città più è da riposo, che Vinegia? E chi l'ha giammai e conosciuta ed amata e lodata più di voi? Or vi siete così agevolmente dimensicate del vostro giudicio medesimo? E se die quinci fuggiste per tema delle guerre endi quel male; che passato avete, e qual luego o quale aittà più è da questi sospertio lontana orche la Patria mia? Gli anni giovaniasi possono artischiare, per chi vacla sensa rispetto. Che se ben ci vanno essi in alcona parte fallici, quelli, che sopra vanzano ; a dovere ammendare bastano se sarreggere gli ermii e le imprudenze mu stre. Marde venchie etati e elemultime us peccano, non hanno poscia da riporre e da ristorare i nostri danni tempo, e nel mezzo del peccare il più delle volte consiene che si forniscano in cruccio ed in isdegno ed in vani pentimentine disperatez ze. Dunque di grazia pensate di venir qui, e penserete del comodo e del ben vostro:

And soud to circle, the libbs vander molts grazie a M. Pietre Molini, poss a che per cagion dell'ordine devon de loi is ho da voi sierveta così amoresa istere a che vale molto puic cise quelle denari non valuino peic da gli avea rimandati, onde è avventuo che voi m'avete scritto, se den fossero essi di neclte maggior somma, che non some E per lasciar da parte i denari dei non some E per lasciar da parte i denari dei

#### LIBRO SESTO.

## A M. Francesco della Torre. A Verona.

Anzi sono io quello, che debbo render molte grazie a M. Pietro Melini, poscia che per cagion dell'ordine datovi da lui io ho da voi ricevuta così amorosa lettera, che vale molto più, che quelli denari non vagliono, che io gli avea rimandati, onde è avvenuto che voi m'avete scritto, se ben fossero essi di molta maggior somma, che non sono. E per lasciar da parte i denari dei

quali non avviene più che si ragioni, poi che voi avuti gli avete, ed alla parte; delle l'osservanza, che dite pomarmi, sengado è buon tempo, M. Franciesco mioniche is so essere da voi bene amato. E ne pure jo saputo non l'avessi prima, sì l'ho ionne dato ispresso ultimamente, quando voi per qui passaste, tali cose mi for di voi de veridica persona dette, che fanno testima mianza dell'amore che mi portate. Del quaq le amore io prima vi ringrazio, e tanto più ancora, quanto amando voi me, câmminate a ritroso del siume, che ora la vostra nave porta, il qual fiume a guisa del Nilo dovea più tosto secondare i miei piccioli campi, che come rapido torrente e sassoso, guastargli. E poi vi dico, che io ho amore da voi meritato. Perciocchè tosto che io vi conobbi, e scopersi il vostro animo ardente alle buone arti ed alla vigtij v'ho sempre poi amato ed onoraço. La qual cosa se io ho fatto da me per lo addietro, quanto maggiormente ora la debbo io fare invitato a ciò dalla buona yostra mente verso me, e. dal soriese vostro pa trocinio dell'onor mio provocata? Lia mia quiete, che dite non aver voluta sturbage con le vostre lettere, non solo non sigurberà per loro cagione, ma si tranquillerà la si raddolcirà, so ella sarà inacerbita, dagli avrenimenti della fortana, siccoma la evi viene d'assere bene spesso. Alle altre contesipsime patrichella vostca lettera gispona

dell'allimo, che a ciò sono richiestio che dell'allimo, che a ciò sono richiestio che dell'allimo, che a ciò sono richiestio che de la vostro, tinto meno vi fallità in me tale vostra credenza, quanto con più dolore a danno mio mi s'è in alcuno fallita la mias dade ho maggiormente apparato, quanto bella e laudevole cosa è in amora il rispondere. State suno, e salutatemi vostro Padre e vostri Zii e M. Panfilo A. L. L. d'Aprile 1528. Di Padova.

A M. Francesco della Torre.

A Verona.

Della fattoria così diligentemento fattati vi ringrazio molto Magni il mio Maria di ringrazio molto Magni il mio Maria Magni il mio Maria Magni il mio Maria Maria di di di voi aspettal men contesse difficio. D' intorno alla qual fattoria Maria Cola v' arà risposto a bastanza. Del cane, anco non vi rendo minori grazie, quantunque egli avere non si sia petuto. Credo fie bene non ne parlar più per alcum giorno. Perciocche potrà avvenire, che mon mostrando voi di farne gran oaso, e ritraendovene, quelli suoi guardiani così selvaggi si pentiranno di non l'aver dato per quel prezzo, e daranlovi di loro volonta. Bastera che voi nol vi scordiate del totto. Vi mando il Sonetto di Mad. Veronica e la risposta, che chiedete. La qual

VOLUME . TEMEO! cost ise di tardo, è stato poroid, rella la non he avute le vostie levery sermenti 22. se non oggi Al Mag. M. Ramondoned a vostro padre mi reccomanderere 3 en 100 ! saluterere il puco poeta M. Sernardine Donato ed il melte M. Adamo prati idate porto ferma credenza, che agli sabbiasus. divenir famoso ed illustro des costes Stal te-sano. All'ultimo di Maggio 15300 Di Villa, all the contract of the contract of the contract of The state of the second state of the second their pares is the second processing por A.M. Bernardo Tassouting minin the second to make Parigin to a new many w 

Con molto piacer mio ho veduto ive vostre lettere, onorate M. Bernardo, a missi cerrito il vago e gentil Sonetto (1) 5 missi quale mi visitate con aperta dimustrazione

<sup>(1)</sup> Il Sonette di Bernardo Tasso in lode del Bembo, forse des essere qualità pone che incomincia: Bembo, who d' ir al aciel mostri il cummino, ad è il quanto nel prim mo libro degli Amori comeche ani intere pure in lode del Bembo si trovi nel recomi do libro a cart. I sp. della impressiona del Giolito del 1560, in 12 della impressiona del alquante inferiore al primo in vaginisa.

dell'amor vostro, del quale vi rendo quelle maggiari grasie, che io posso, sorbande nell'anima mo l'obbligo, che jo ve ne sonto, e tente più, quanto l'avete accompagnar relato non le see Canzoni (1) degli. occhi matevi ad un corpo le quali asani; chiaro fan vedere e l'ardire e la capacità del vostro ingegno, che avendone per addi dietro satte tre il Petr. di questo medesimo soggetto, e per la malagevolezza della materia, e per la loro eccellenza tali, che non parea se ne dovesse più giammai per niuno poter formar dieci versi, che legger si potessero; a voi è bastato l'animo di comporne tre altre, quasi a gara di lui, acciocche al nostro secolo non mancasse questa leda. Di che mi rallegro, con voi, quanto debbo, e priege il cielo, vi, dia fortuna da potere a diletto vostro mandaro innanzi questo vestro laudabilissimo studio.

<sup>[1]</sup> Le tre Carnoni degli occhi fatte dal Tasso imitando le tre sonelle del Petrarea non si ritrovano stampate nel Canzoniero di luis nè so pengual oagione sia si ustenuto dal pubblicante, essendo elleno ripieno di bellezzara di laggiadria, sa prestiana feda alla lodi del Bembo, ed essendo il loro Autore vago di parre alla luce i suoi dolci ed ameni, pomponimenti lace i suoi dolci ed ameni, pomponimenti Rembo Kol. VII.

La salutazion, che a nome del min Magnifico M. Ottavian Grimaldo mi fate, m'ha dato cagion di risalutarlo con lettere ad esso scritte. Non mi fia di meno caro, che a Sua Signoria mi raccomandiate ancor voi. State sano. A' due d'Agosto 1528. Di Villa.

A M. Bernardo Tasso, Maria Secretario della Signora Duchessa.

di Ferrara.

Ho veduti gli otto sonetti, che mandan'avete, volentieri, e sonomi piacinti molto. E perchè mi pregate e strignete assai corresemente, che io ve ne dica il parer mio, crederei essere indegno dell'amor mi portate, se io di ciò liberamente non vi piacessi. Così vi mando in questo foglio alcuni pochi avvertimenti. Voi vi pensereta sopra, e rassetterete meglio quelle parti, le quali vi parrà che bisogno n'abbiano, di quello che ho fatto io, che non viho posto, se uon poca ora. Quanto al Macsuco Pellegrino Moretto, che ha segnate le mie prose con le parole ingiuriose, che mi scrivate, patrete dirgli, che egli s'inganna. Perciocche se ad esso pare che lo abbia furato il Fortunio perciò che io dico alcune poche cose, che egli avea pridette de egli nel vero non è così. Anzi de ha egli a me furate (1) con le proprie

The College of the Co (i) Del furto fatto dal Fortunio al Bembo favella anche Gio. And. Garisendo în una lettera al Bembo fra quelle di diversì dal Sansovino pubblicate, con queste parole: De' quali (regolamenti della lingua) direi essere stato primo datore il giudicioso M. Giovanni Francesco Fortunio, se'l manifesto furto alla volgar Grammatica del primo di lei svegliatore Bembo delle intere carte fatto non lo mi vietasse. La quale perchè forse in brieve colla accusazione verrà a luce, di leggieri mi passo. Di tanto solamente facendo ciascheduno attemos che quello, che essere uccello di Giunone parve, corvo nel vero fue. Il quade se pur con sua voce in qualche luoge arà striduto, con modesta castigazione a cantar meglio l'ajuteremo, acciocchè la voce con l'occhiute piume si confaccial Oltre al testimonio del Garisendo, puossi estandio con ragioni mostrare, che il fur to non potè essere d'altri, che del Fortunio, non solo perchè il Bembo non avec va bisogno di apparare dal Fortunio ciò, che questi mal seppe insegnare, ma anche perche ricavasi dalle lettere dell'Autore quando egli compose viasokeduno di quei tre libri. Nella lettera LV. amorosa scriparole, con le quali io le avea scritte in un mie libretto forse prima, che egli sa pesse ben parlare, non che male scrivere che egli vide ed ebbe in mano sua molti gierni. Il qual libro io mi proffeto di mo-

ver chiegli aveva dato principio ad alcun na annotazioni della Lingua, e ciò fu nel MD., essendo tal lettera scritta in dan ta de due di Settem, di quello stesso anno. Nella lettera settima a Trifon Gabriele del primo di Aprile del 1512, dice, chiegli queva già terminati i due primi libri delle Prose, e glieli manda perchè gli legga, nel fine della qual lettera rivolgendo ji favellare al Rannusio gli raccomanda, che tenga oura di quelle sue Scritture, perchè tome, che non gli sieno carpite, avendo, udito, che vi erano alquanti, che scriper vano sopra la lingua volgare: con le quali parole viene ad accennare il Fortunio, ed il Calmeta, da cui (come altrove dicemmo) convien dire, che gli fossero state furate parecchie osservazioni intorno alla lingua. Finalmente nella lettera terza al-L'Arcivescovo di Salerno dice, ch'egli scrissa quel libro parte in Urbino, e parte in Roma in gasa di lui sotto il Pontificato di Leone X, il che su nel cominciare del Secolo XVI. rispetto alla dimora in Ura bino e rispetto alla dimora in Roma fra

Liero serto!

affargli 'ogui 'volta , che eghi voglias e com noscerà se fo merito esser da lui seguato: e lacerato ili quella guisa. Oltre a ciòccio plotro farlo pariar "con" persone grandi " & deguissime di fude, che hanno da mouspe parate e udite tutte quelle cose, delle quali costui può ragionare, di molti e molt'enni innanzi, che Fortunio si mettesse ad insegnate altrai quello, che egli non saper-Questa è la vendetta, che lo voglio che Abblidte per me. Dot Hmanettee, o best sum ra''di' boon giudicie, egh ar rimbres decole parmi 'a torto. Se sarà di falso, questo 604 lo de a lui giusta pena del suo peccalel Practure che sinte con quella Duchessa itt budge e quieto stato ed onorevole, soul cho the rallegro con voi. Le profferte polite thi face; userei do ogni volta, ebenhopel me he venisse. N. Sig. Dio sia vestra gunta dia. State sano. A' 27. di Maggio 1529. Di 1600 MANAGE OF LANDS Pario some is it mer colourer con le qua-ed il Culmi , la cui ( ione altroire di-. . dier, che gli for con state furthe pure the oes water intorno alla Singrey & information with the terror conl'anno 1513: e l'anno 1521. Dalle quale ragioni non può non raccogliersi manifestamente, che al Bembo non faceva d'uopo adornarsi con le spoglie altrui, quan do egli aveva il modo di comparire sensi E wilto altri ussia varo 8 bovisioso.

250 volume Tekzo.

A.M. Ottavian Grimaldo:

Ne accusate, ne scusar mi vogliouse da poi che sete nella Francia, to non vito giammai scritto. Perclocche oltra che io non ho avuto di che scrivervi, e sempre ho inteso alcuna cosa da voi, potrei dire che ancor voi foste in altrettanta culpa ; del quale nessuna lettera ho veduta fin questo di, poscia che da Vinegia per di , venir Francese vi dipartiste. Perche fate in ciò pari le vostre ragioni, non dirò di 102 ro più oltra. E incominciando ora, che Mi Bernardo Tasso m'ha salutato da vostra parte a rompere questo mio così lungo silenzio, pregherò V. S. che a voi altresi piaccia di por fine al vostro, e che e l'uno e Faltro di noi pigli alle volte la penna in mano per dire al compagno, se non altro, almen questo: io sto benc. Ma io vi cercherò pure altro a questa volta. Perciocchè io sto in desiderio di sapere se sete per dimorar sempre in coteste contrade, o se pensate di tornarvi a noi, e quando. Vorrei eziandio da voi intendere alcuna cosa di Mons. di Salerno, dove egli è, che fa, se anco S. Sig. ha posto in obblio la po-vera Italia. E ciò mi sarà da voi grande e dolcissimo dono. E perche non possa pare-re, che id voglia da voi molte cose, sen-ra darne a voi alcuna sull'inco vi posso io

dir tanto, che io sono, quale mi lasciaste, in quanto-agli stadj ed alla mia quiete, in quanto alle altre parti, della vita, più libero e più solo. Stommi nella mia Villetta più lungamente, che io posso, dove ora seno. Il rimanente in Città. A Vinegia vo di rado. I miei ponsieri son poi tali, che io dalla fortuna non solo non cerco alcuna cosa più ma anco non la disidera. E co-, si panso di vivermi quantunque di vita m'ac vanzera, E, in ciò sono io alla formuna met desima tenuto, la quale avendomi questo anno passato fatto vano quel pensiero, che ella far non dovea, m'ha dato animo di mistrerle mezzo il dito, e di sprezzaria. La qual cosa io penso costantiasimamente di far sempre. E come che io oggimai sia vecchio, non sono perciò cagionevole in pangenateuna della persona, acciocche anen questo di me vi sia chiaro. E così v'are fatto mio debitore. Se Mons. di Salerno sarà dove voi sete, raccomandatemi a S. S. senza figer State sano. lo attenderò disidepasissimamente, vostre lettere. A'due d'Agoato 1528. Di Villa.

A. M. Giovanfrancesco Bini.

Tornato l'altr' jeri di Villa, dove somo stato muta questa state, ebbi le vostre lettere care e piene all'usato, per le quali mi date, contegga della vostra malattia

replacevole en lenga; disches ha presenquels da rioja, che in debbo, amandovi comerio do: non voglio dir conoscendovi della siro the do vi conesco, per noncentralizaci -cerimoniosi parlari, da quali: vi i rimovite ivoi così gemilmente nelle vostre lettere. Marchervihorio qui a dire 2 chi; è colui, nche quest'anno o non sia stato infermo, o mon abbit avuto make cagioni di dolerai? Lodato-sia Dio, che ne sete guaritona E secome schre siate costi con sincemodi catisti, e come dite pere abbiatevi buona guardia, -se vincese con la vostra o cura, o franchezza diapimorili comune dessine, che altramente chiamar nol voglio. La scusa, che state, di nonimi aver questo tempo scritto, habra sera necessaria. Pancioechà quando bedeme foste stato sano, non altei voluto incemenimilità spessarvostre letteren, snons pirdehèciemen le vegga e legga sempressen molta piacer mia, che sicuramente selle mi sono gratissimo, quanto può lesacre afficio d'anzico adcuno ben caro. Ma aconoscendo siona occupazioni vostre, sarci pocondiscreto, as io amasai di deverisi leggerose di vederle per ogni comiere, che di costà -venisses Basteramunis quando mi troverete scioperato, se ció tuttavia giammai v'avvercas, o calmeno quando sarete senza carisec della pubblica scrittura, se mi darete sali repi midello saltre cost novelle, che scriversi personorper ciascuno, come avete faucobra della ritirasa munosta de Francesia

delle noje di quella tribolata corte Emmi doluta la morte di Mazetro Niccolo dalra Ginderca, sincome di caro amico, che soegliomiera, e di dotto e valoroso medico. Mi S. Dio gli doni riposo. Intenderà volenstieri del mio Avila, se altro arete di dui da Carpentras, che non potrà gran dattelles osereu che non ne abbiate alcuno avvisosin E brieve; e di Mons. Sadoleto, che stimbenegrio ne godo al pari dichi. Debracodo-" drillo bohe dite avere cinteso, mon svorsei - Misse zeroguche los pigliereis perstristos e - paventoso augurio. Benchè le rose di questa misera Italia vanno oggimai peri via, whe si può aspettarne ogni male y couredee repeke mon pure i pesci del a Nilo puna reziandio che de galee e le navi armate dal-BEgitto, es dell'Asia abbiano ad entrar mel - Feverena nostri giorni, Ma lacciando queste deserdasparte, is mi ritornerò domanistalda shia silieta per istarvi, quanto più mi villasciera il buon tempo dell'anno stare; onen zolo per mia usanza, ma uncora per--iché questa mittà ; che tutta questa state ? state; molestate dal morbe, leggiermense sacavia, ancora non è libera. Nel principio del quale perdei di febbre tre miei servi-Tori, tra quali ano ve ni era di più di 25. -unai camate carissimo detto: Pietro Antonia. Jansalutero M. Girolamo Negro da letosma rparto, lo bifavo salutare devido che egli sha Tipuis Manaon, simaseia: veniero no State issau. Aglier il Thi Secrembses ubriel 19th Radomet

## A. M. Giovan Francesco Bini. A Vicenza.

Voi non mi potrete mai nojare adoprandemi, M. Giovanfrancesco mio caro, perciocoliè e per amor di Monsign. Sador leto, e per vostro che il valete, io sono e sarò sempre pronto e disideroso di farri ogni piacere. Laonde le vostre lettere m'hanno sommo diletto e nessuna noja recato; se non che sommemente mi spiace della nuova che del nostro Mons. Felice mi date. E certo fra molte altre perdite, questa non fie picciola, che si perderia un buono gentil Signore. Faccia Dio che sì cattiva nuova non ci sia recata, e le ci renda sano. Carissimo e dolcissimo m'è suto alle 'ncontro intendere del bene essere di Monsignor Sadoleto nostro, e ringrazio grandemente voi, che me ne avete dato avviso: Le lettere di S. S. a M. Girolamo Negro non he potute dargliele, che he fatto cererre due di continui per ritrovarlo, e non è in questa terra, stimo che egli sia in Venezia, e perciò ve le rimando, accioechè gliele possiate dar voi. Nelle quali let. tere se fin cosa alcuna di nuovo di S. S. mi farete sommo piacere a parteciparla mecon e mi vi proffero di buonissimo animore raccomando. State sano. All'ultima din Abrembre 11327 Din Padovas ground &

#### A M. Giovan Francesco Bini. A Viterbo.

Vi priego siate contento supplicare a, Nostro Signor si degni farmi grazia d'un brieve, che conceda a Mad. M. della Torre, la quale da alcuni mesi in qua è stata continuamente ed è tuttavia nel Monistero di San Pietro di Padova dell'ordine di San Benedetto osservante, postavi da suoi, perche vi stia fin che la rimaritino, perciocchè è vedova, che ella vi possa stare in-In quel tempo, e poi ancora, che ella ne uscirà, possa ritornarvi per onesta recreazion sua, qualora ella vorrà con volontà mendimeno della Badessa del detto luogo. Hoshe io riceverò in gran dono da Sua Santità alla quale bascierete il piede per me umilmente nella sua buona grazia raccomandandomi. Se S. Beat. vel concedera; pregherete qual vorrete de'Rev. Sig. Secretay, che sia contenuo di espedirio, alle loro Signorie raccomandandomi. Se nel brieve bisoguerà spendere, fatel per me, che io vi rimetterò i denari. Potrete dare il brieve a M. Fabio da Ogobbio figliuof di Maestro Girolamo medico, che v'ha renduza questa. Il quale passerà a Romane ritornefarfile pochi giorni: O pore il manderete a Venezia a Bartolommeo M. Alessandrino, Mi Gaspara Contarino. Più tosto che id l'ardumi sarà più caro. State sano, e se id vi do carico, siavi segno, che io farei per voi se m' adopraste. A che fare vi pries go. Al primo d'Ottobre 1528.

Shap 63 and a contract of the contract of the

Alla wostra dell'ultimo d'Aprile conté sissima ed amorevolissima lettera mon beprima risposto, per lasciarvi riposare una questo mezzo tempo, e non vi dar cagione di irispondermi, conoscendo io da me te occupazioni vostre, quando ancora voi non me ne faceste parola. Della tardità delle mie lettere ; dico che se sardi vi furono rendute', non importa. Piacemi quelloi mi scrivete della mia epistola scritta a Monse Saddleto, persiocche io creden, icken elle fossé isa di males che non ne ho averes altia muova. Quando so worrd più serivers a 98.48. matiders per via de vostri de que li mi servestes e se to vie fossero plue se si li mi servestes e se to vie fossero plue se se dare chentralition isome pegli amandereis um Misolibio, che pensordi dasciare useire un di, handon prima che egli il vegga e coro stamp surged the demonstrational maleria &

che se ne porta gran numero non, solo, del popolo, ma ancora de miglioria alla: quale poce giovano i medici, anzi nonula intendendo essi da prima l'ajutavano. Orapure v' hanno trovato qualche rimedio, ma non sì, che non ve ne muojang assai. Von glio che mi raccomandiate al mio onoratissimo già Collega M. Evangelista, ed a M. Bíosio molto; a quali disidero beneze prosperità piena, in ammenda della disavventura pubblica passata di Roma. La quale sarebbe pur tempo che incominciasse a racchetarsi, e ristorersi, ed a sicuperare il suo Prencipe e la aua corte e poi survi-Non vi posso dire quanto il pensiero della aua noje mi preme. Che non mi para esp este una di questi, che qui siamo, e qui viviamo, ma parmi essere uno di voi meo detimi e quello, stesso che io già fui Raçor comandatemi anco a Mi Beltramo, per man nor dell quale intendo che passano ora, tutte de spedizioni della corte, de cesto sono olibs new potrebbono passare pero più sidilie gentes e sedele endrittale giusta mano. Aveci reservices questaruna lettera che real prop curatos dell'ordine di SalAgostino, Veppies gozanfarle dara un buon vicapito. Se yi veril ranfalse potere hasciare il santissimo piè di No Sila noma mad jiard isommamenta [caro cho'l basciste : el mi sfeccisto raccamandat. to in busha grazia di Su Beat State sano. accidetemin quando mine disoccupa

siate certo che sempre mi saranno carissime le vostre lettere. A'21. di Maggio 1528. Di Padova.

Court in the same

#### 'A M. Antonio Capodivacca.

Margaret Carlos Commence of the Mark Avendo io inteso voi aver fatto un protesto alle Donne di S. Pietro, che se quel fornajo, e certa. Donna, che sono viginio a prossimani alle casette già infette s'ammorbea ranno, volete che elle paghino, ogni danne e, interesse, che per quel ponto ne seguisse al pubblico, ho tolta questa penna per pregarvi, che non vogliate verso quella huone Donne usar termine così severo, e dis loro gravezza del caso possibile ad avxonis. re senza riparo quando Dio il mandi. La Badessa delle quali però che è una mia Cugina, e perchè io da molti anni in qua ho affezione al luogo, ed ho preso, molte, volte delle fatiche per conto suo, non posso ora abbandonar l'antico disiderio mio del ben loro. Dunque V.S. sia da me quanto più posso ripregata ad aver pietà di quell le Donne alquanto annor più oltra pericono to mio, che lo riceverò a singolar dono da voi: a cui mi proffero. Agli I.I. di Settemble 1528. Di Padova. the state of the second seconds of the second Bulling a sale and in grather a secretary to assume any

estate comments in reproduct one and selections of the Sound votes in the selection of the

A M. Gherardo Taddei!

SOUTH THE SHOW SOLD OF BE

Intesa da me molto tardo la morte di M. Taddeo vostro fratello, Magnifico M. Cherardo mio, m'e paruto mio gran debito farvi questi pochi versi ; e dirvi che io non ho sentito moltifamni sono cosa che stata mi sia così molesta e così acerba come questa. Quantunque il présente misero tempone infelicissima stagione abbia da-10 la cluscum, che in vita è rimaso; molte cagioni di dolersi. Ahi maladetto influsso; she rosi buono e gentile uomo ci hai tolto creasi pellegrino ingegno hai spento alla sua Patria ed a noi. Non credo che mar plu a the sia per bastar l'animo di ventre Mirenze poscia che lui trovar non vi potre. La qual cosa io pensava pur di dos ver fare, quando avvenisse, che più chiaoli ei lucessero. Ma to non rinovellere con le mis doglianze la vostra ferita, che dee peravventuras avere incominciato a vin cindials con la medie na del tempo. Solo! affinguero o the quelly amore of the ar M. Paddeo portava, che era tafe, che nes sun fratello si può più caldaniente amar dí quello che io amava lui, a voi ho già ed a'suoi figliuoli rivolto, e disidero, che

VOLUME TREES.

. 240

se is son buono a piacervi, mi spendiate.
senza risparmio, che sempre mi trovereta
amico vostro fedele e certo. Sareta contento salutar la povera Monna Costanza a nome =
mio, e Monna lppolita, e darmi alcuna novella di voi tutti. State sano. A' 15. di Dieemb. 1528. Di Padova.

## A M. Pier Francesco Borgherini. A Firenze.

A due vostre lettere scrittemi a' diciotto d'Aprile d'un medesimo esempio è avvenuto, che sono state lasciate per dimenticanza in un canto del mio scrittojo riposte così rinchinse infino all'altr'jeri, che a caso trovandole io e aprendole, vi lessi la novella, che per loro mi davate della morse del mio M. Taddeo Taddei. La qual novella non mi fu meno amara di quello, che giudicavate voi, che mi dovesse essere, anzi tanto ancor più che io non basto a dirvene la doglianza e rammarico, che fatto ne ha l'animo ed il cuor mio. È spento molto innanzi al suo tempo un gentile e pellegrino spirito della vostra città. Die il riceva nel grembo della piete sua, e gli doni riposo e felicità eterna. A voi non se che dire ultro, se non che io sono molto vostro, e che siate contento raccomandarmi al mio M. Giovanni, cel quale mi rellegro della figlinola natagli novelhamente disiderando di rallegrarmi quest' altro anno con caso dair d'une figlinol maschio; che nate gli aia, poiche si pare che egli a voi noti voglia nascere. Delle novelle di qua non iscrivo perciò, che io sotche l'nostro M. Leonico ne tiene Mess. Giò. ben contò. State sano. A' 15. di Dicembre 1528. Di Padova.

A M. Girolamo Negro,
Secretario del Cardinal Cornaro.
A Roma.

Both to Was 3 Care

**環境 (1779)/2778** (1777) (577) (1777) Howadute con quanta diligenza visacio te ricordato della mia bisogna a Fuligna, e ceme d'avète fernita pienamente, di che regnésso di consenso di M. Achille. piene ed ampio, come vederete, per ces, sum vel decessum, ve na mando la bolla con queste lettere, e insieme con essa una procura da poterne pigliar la possessione, eum potestate substituendi. E vi priego, vogliate pigliar fatica di farne fare et Cashreno il pracesso fulminato, se bisognerà, che stimo di si, e poi mandarne a pigliaz le possessione, se doveste ben mandare alenno a poete a fer questo uffigio, pagan-Bembo Vol. VII. 16

2 dolo, quante bisegnerà. Powete pigline in questa cosas consiglios d'aldusies que sin peritq in cotali spedizioni e bisagna Erpos tocteranco, vedere di quanti idensi ereschisogno: prohe senza dimera vei glinimestareb Esseila ora, se in sapessii che imandaciil Ma ogni medo nen importa il dimeter queq sto spaccio, insin che mi scrivizie ed al biate la risposta co' denari, poiche le rendite non si possono riscuotere ora. Tutto che la celerità ben posta nelle cose nocque giammai. Se io vi do questo carico, io il fo per ciò, che io non ho costì alcuno de mieix come ho tutto questo: 10mpo per addietro avuto. E così vi darà baldana za di potere allo ncontro faticar me confib dentemente, quando io sarò buono au pina cervi. Oltra che l'amorevole invitoriche me ne fate, mi fa a credere che inonizit sia discaro, che io ve nesgravia la sepasa che fate del non mi soriver lumgamanten; mi piace. Anzi non voglio io che prendise te per niente fatica in più scrittura, che in, quella, che per necessità si prende. Che so hene quante e quali debbono per lo conunuo esser le occupazioni della penna vostrae Ma non più Al Reverendissimo Signor vostto a mio bascierete la mano per me; e mi raccomandenete al gentile M. Alfonso? Sarà bene, che equesta spedizione ch'in fare s'averà, di pigliar quel possesso, si faccia di modo, che ella non vada agli orecchi di M. Achille, o del nipote prima,

che quindo il messo andrà e sarà a Fulisis contrappongano alla difesa, ma sia presa la passessiono prima che essi, perumodos di nagionare, il sappiano. Sete prudentes Riccomandori questa bisogna e succele suel partir State sano. A 24. di Febbrajo 3529/ Dis Vinegia on the soften server, and age offer Late le secret, de la la comité la rencite and supplied and other states non second Man Girolamon Negro in the corina oteam of A. Roma. while g suprout मा में कि एक दर्भ कर के दल्का नेह कारा वीताoquiderionio doverno intronar gli oreechio Perble che la vostra lettera a Mi Lampia dibued adui ed a me diede material di ragianam buons pezza di voi, col qual Mess. Lampridio io era nella sua casa. Nè del nostro Messo Anton Tebaldeo si tacque per nais preso a ciò argomento dalla medesima vostas detterà, il quale se verrà in questo centrade, ci sarà si ben veduvo che egli mon si pentirà, se non d'essere stato troppola veniroi. lo per me non veggo l'ora di vadorlo sondirlo. Di grazia salutatelmi e raccomandatemegli. State sano, e piaceiavi disfar dane huono indirizzo a queste lettereache vanno al Procurator di Santo Agostimo y le di aenermi per molto vostro. A 4. di Maggio 1529. Di Padova. is a necessary thing with the arrange said Euria di mada, the Ala aca vada agli creatit de lit. Actille, o det augure prima,

# A M. Girolamo Negro. A Roma.

Ogni di ho più dolci lettere da voi di che tanto ve ne ringrazio, quanto non basto a scrivere. Delle cose mie non diro altro, poi che esse sono in buone mani. Ho veduto per le lettere di M. Flavio la cagion della dimora. Non importa, pur che se gli vietino i frutti di questo anno, come scrivete. La morte del nostro Navagiero m'è stata amara e dolorosa, come giudicate, e non posso racchetarme, che questa perdita è pure stata troppa due volte pubblicamente, ed alla Patria, ed alle buone lettere. Che pure del mio particolar io me ne passerei, che oggimai sono avvezzo alle triste cose. Ho veduto il vostro bello Epigramma sopra ciò. È stato veduto e lodato da gli amici vostri qui in Padova, dove l'ho mostro io, ed in Vinegia, dove l'ha mostro M. Marco Antonio Michele nostro. Io l'ho pur pianto (1) anco io non so come, la qual cosa vederete un'altra volta.

<sup>[1]</sup> Qui il Bembo accenna i suoi due Sonetti in morte del Navagero impressi fra la Rime nel II. Volume.

L'amico sa hene a rallegrarsene, che se M. Andrea fosse visso, gli arebbe fatto vedere quanto egli è lontano da quella prima palma, che egli si crede avere in mano. Del Tebaldeo, che abbia messo in forse la sua venuta, m'incresce, che amandolo io, come io fo, che lo amo niente meno, che faccia Messer Agnolo Colozio, e non credo evek detto poco, disidero vederlo in questo bus-Paddvano, o almeno di queste contrade. Same contento abbracciarlo a nome mio, e raccomasdargimi. Sarete ancora contento di dar buono Îndirizzo a questa lettera in mano di Messer Gio. Anton Milesio, e di dire a Messer Plavio, che io aspetto risposta da lui della lettera, che io scrissi a Maestro Gheru-Hino dagli oriuoli, e mandai in mano sua scrivendogli di ciò. State sano. A' 23. di Giugno 1529. Di Villa.

# A M. Girolamo Negro. A Roma

Ho la vostra de 5. solamente questa mattina per cagion d'un poco di disordine avvenuto a chi l'ebbe in Vinegia da portarlami. Ma ciò nulla importa. Ella m'è giunta cara in ogni tempo. Del nostro buon Monsign. Giuliano così sarà per noi da fate, come ricordate, tener viva la sua buona e cara memoria nelle menti nostre con

tutti quegli phici, che sono alla veta uni-146 "in voi non potră mantare per lavibontame Virili, vostra. Quanto alla casa, the desiderate comperare, o pure avere de la leufo altro modo qui, già ne ho ragioneto col hostro Messer Cola, che ne pigliera cura volentieri, e potrà essere che ve ne titreremo alcuna. Nè si procederà senza parlatne con M. Donato, siccome ricordate. Non bisognava per piente, che scriveste de denari vostri, perciò che essi sono in buentsime mani. Ne a loro increscerà teneis !!la venuta vostra. Quanto all'amico che sincomincia ridire, poco importa: lo ne fo il-I una via ed all'altra quel caso che appun-to debbo. Se i buoni facesser quel giudicio, che fa egli, a me increscerebhe. Già sape-Và io quanta gratitudine egli avea psata verso altrui, ed aspettava questo úffició da lui suttavia. Di che vi può esser testimonio ... Carlo nostro, a cui scrissi interno la ciò Jin ne primi giorni. Piacemi l'amorevole ardire dell'altro nostro amico che al patròn 'di lui abbia favellato, come scrivete. Fu sempre e buono e schietto e caldo e co-stante amico. Salutatelo affettuosissimattichte a home mio, e ringraziatelo di tante calde opere, quante egli fa per me, che mi sono gratissime e dolcissime. Vedrò quegli altri sonetti, che dite volentieri. Piacemi anco delle stanze, che ha Mons. Sado-

LIBRO SESTO. leto avite in Palazzo. Dal quale ebbi fina prudente epistola fatto esso Cardinale, come scrivete. Alla quale risposi essendomi prima rallegrato, con un altra della nuova on molto prima meritata dignità sua Fatemi 12 S. Sig. raccomandato, e ditele, che agli m'ha topoato in desiderio il venine un'altra solta a Roma prima ch'io invecchi maggiormante, solo per vederlo. Le novelle, che mi scrivete, mi son care, e carissime mi deno sempre le vostre lettere, che sogliono sempre essere delle più accorte e gentili ch'io legga. Qui si sta in espettazione delle cose di Fiorenza. E molti fuornusciti suoi si sono di qui partiti per Bologna. Se pe parla variamente. Voi costi ne dovete aver la verità più certa. Le cose d'Inghilterra, delle quali scrivete, non possono andar così male per quel Re, come adoverebbono. Stimasi che Die lo voglia in parte meritare delle poco sante opere sue. La sua ruina, se succederà, potrà essere lo ingrandimento di Mons. Rever. Polo, la qual cosa disidero vedere e ben tosto. lo vi scrivero spesso e molto volentieri. Salutatemi il nostro buono e dotto M. Angelo Colozio. A Mons. Rev. vostro basciate la mano per me. E state sano. A 18. di Gen-"najo 1527. Di Padova. mon sego abiro the noise grades a description a someone ones in gli altri sonetti, che di e soli ette il larce mail and secretal and rate manufaction of the origin from

ie 500 A. Roma. A Sinizani

Dio il sa, che sa tutto, quanto do lore ho preso della morte del nostro buon Tebaldeo, Rever. M. Girolamo mio. Della qual morte intesi per lettere di M. Carlo, pochi di dopo la partita vostra, e conobbi che Roma vi sarebbe molto men cara, non vi trovando lui, che amavate cotanto, da cui cotanto eravate amato. E come che egh si sia morto vecchissimo, non posso per tutto ciò racchetarmi; e dogliomi che el buono nomo e così elegante ingegno non sia visso ancora molti anni ed il pensare ora, che non ci sia più il nostro M. Antonio, ma ci abbia del tutto lasciati, m'è duro e grave e molestissimo, e sia credo so lungo tempo. Ma lasciando queste quezele da parte, che inutili sono, ho volenzieri inteso per le vostre cortesi lettere la stra fine essere stata religiosa, ed avere egli erdinato che i suoi scritti maledici si diano al faoco, so che si mutino in loro i mi, acciò nessuno sia da lui offeso. Mi piace ancora, che il Vescovo Colozio e voi abbiate preso cura di rivedere i detti suoi scritti, che na la più giovevole, che pigliar per lui si possa. Dogliomi degli Epigrammi e Soneiti ultimamente fatti, de quali

vgli nessun testimonio ha lasciato, non gli avendo mai scritti, come dite. È stata certamente gran perdita (1). Si vuole fare ogni possibile cosa di ricuperarne più che si possa dagli amici suoi, che gli debbono da lui avere uditi. E in ciò nessuno potrà giovar più, che il Vescovo. Quanto alla grazione, se io avessi alcuna cosa, che non sonso a tutto I mondo manifesta dili lui, che onor gli potesse rendere, incontanente ire l'arei scritta. Ma io niente so più di quelunque altro. Quanto all'Epitafio, io sono ora tanto avvezzo nella prosa e lentame da ogni poesia, che aucora che io ne chbia fatto prova, non però ho avuto gracia di potere ordire un verso a questo fine. Juttavia non rimarrò di pensarvi per le innanzi. Non ha così fatto M. Cola, il quale vedendomi in questo pensiero n'ha fat-

Tebaldeo nell'età sua avanzata, non è zanto grave, quanto si argomenta dalle parole del Bembo: poichè alcuni suoi Sonetti si trovano sparsi per le Raccolte di rime volgari, e non pochi epigrammi furono pubblicati da Giovampaolo Ubaldini nel libro intitolato: Carmina nobilium Poctarum Italorum, indi dal Toscano nel Tomo, primo della sua Raccolta impressa in Parigi, e poscia in altre susseguenti.

[1] L' Epitafio in morte del Tebaldeo fatto da Cola Bruno, fu impresso socto il nome del Bembo nel libro intipolata: Oratio de studiis liberalibus artium habita Lucae ad decemviros, Senatumque Lucensem. Epigrammata diversorum auctorum quam elegantissima. Jacobi Sadoleti Cardinalis oratio de Pace ad Imperatorem Carglum Quintum Caesarem Augustum. Lucae apud Vincentium Busdragum. MDXLIX, in 8. In questo Libro si ritrovano a car, 13. que versi, e sono di questo tenore;

Quae ripis te saepe suis stupuere canentem

Eridanus, Tyberisque, parens ille, hic tuus hospes:

Credibile est, vates Antoni, nunc quoque silvis

Te canere Elysiis turba admirante Deo-

Di tali versi l'Autore su, come dicemmo, Cola Bruno, sotto il cui nome furono dal Giovio posti ne suoi Elogj degli Uomini per lettere illustri, dove sa menzione del Tebaldeo:

essere troppo modesti. Per venire a Monsi-Thor Sadoleto, the desidera il Concilia in , alcuna parte per cagion di potermi rivedere. Io di vero non so dire, qual cosa -potesse donar la fortuna più cara, che il portar S. S. in questi d'intorni, dove io e Tivedere e godere il potessi alcun giorno. Prosteritégli questa mia casa, e la Badia divida huova, l'una e l'altra assal viciua al Vicenza, dove S. S. potrà e venire egli affe volte, e tenervi sempre quella parte della sua famiglia, che gli piacera. Perciocche quella città è picciola, ne potrà in lei Caper comodamente tanto popolo, quanto Bisognerebbe. Ma sia di mestiere, che alcuna parte si ricoveri è dimori nelle vicine contrade. Ne S. S. potrebbe altrove avere stanza veruna, che più sua fosse, per molti me. Che M. Matteo Pizzamano sia tutto costà negli studi delle buone lettere, mi piace. Scrissi al Sig. Card. suo, come esso volle che io facessi. Saperò volentieri, se Te mie Mettere hanno alcuna cosa adoperato. Non ho che altro dirvi, se non che se avete animo di ritornarvi a questa quiete, ingannate alquanti vostri amici, che nol credono. State sano. A' 4. di Genu. 1528. Di Padova:

merina, este sintan, sola il tili nome gintantina degli tima della della

# A.M. Aurelio dell'acqua, Vicario di Verona.

tollo. Bar e samo, Allice en Io ho due grandi obblighi a Nami Vuind è del favore prestatomi appresso il vostro Podestà, che è stato, quanto io medesimo desiderai che sosse; l'altro del modo e prontezza e destrezza usata in ciò, affine che'l favor s'impetrasse da S. S. Dell'uno e dell'altro ve ne rendo quelle grazie, che io posso maggiori, e vi so intendere, che io non manderò giammai la vostra cortesia in obblio, e se a tempo alcune verrà, che io ciò vi possa dimostrare, voi conoscerete non avere in isterile terreno seminato questo vostro ufficio. Benche oltre a que sti obblighi un altro ve ne ho del vostro gentile e poetico sonetto mandatomi nelle vostre umanissime lettere. Il quale tanto più m'è grato e caro stato, quanto meno io l'aspettava da voi dato già molti anni a molto diverso esercizio, che mi fa a vedere, quanto voi siate di felice e fertunato ingegno, poi che sete ancora nelle arti da voi lontane si grande e si eccellente maestro. Nè questo tengo io per miner debite d'alcuno degli due di sopra detti. Anzi lo stimo io molto più. Onde bisagnerà confessar che io vi son tenuto d'una gran some ma. La qual cosa so volentieri, e mi vi proffero per vostro, e vi priego a valervi Autorate

di me in tutto quella, in che io giovar vi possa. Che mi troverete presto sempre a far per voi, come per caro ed onorato fratello. State sano. All'ultimo di Febb. 1529. Di Vinegia.

#### A M. Giovanni Borgherini. A Fiorenza.

Some stato salutato più volte dal nostro padre M. Leonico per nome di voi; ed hollo pregato sempre a fare altrettanto son voi a nome mio, la qual cosa non dubito che egli fatta non abbia, e non v'abbia anco scritto, che la memoria di voi è tra noi qui molto fresca, siccome dee essere per molti conti. Credo che parimente voi non vi siate scordato, che io tra gli altri sono e voglio sempre essere molto vostre. lo vi diedi, quando eravate qui, una storietta Viniziana scritta per M. Pietro Marcello insieme con quella di M. Leonardo Giustiniano. Ma questa voi mi rendeste, quell'altra portaste con voi partendovi. La quale bisognandomi a questi di, e facendone to cercare in Vinegia, ancora che quella, che aveste da me fosse in istampa, pure non ne ho potato avere aleand, che non see neutrovah più. Perche Pconvengo pregarvis eintercontento di ringudanimi Che se poi la vorrete, io la farò trascri254: VOLUME, TERRO.

verence laivi rimanderò. State sange rante comundatami a M. Pier Erancesca, a salue tata a moma mio la vostra i Danas a Acto e d'Aprile 1529. Di Padova.

# A M. Niccolò Astemio. A Vinegia.

and Howeduto, molto, volontieri, il lango ed amichevolo discorso, che mi fate nelle Mans stra dettere dello stato vostro i imagrato Mm Nipoobi ming e sonomi ingresciutie i rygstris disagie sinistri , che avete questous vernoq avuti costi, siccome debbo, par l'amosen chesio vi portose per le vostre moltes viros tù De queli pai che ne sete uscitu espon e sulvo, mi racconsolo. D'una cosa iracros chetan non mi posso, che non abbiate ppia fatto, che io abbia soutito di voi nue chesi io sia stato più di due mesi quasto mederiq simo verno in Vinegia senza judir perolaga che mi dimostrasse voi essenii Che pureb ami potuto alleviare, a qualche modo le mojeci vostrat Coma cha ciù sia, assai mi piacei che siate venuto a queste postra apque los venire ora a Vinegia non posso. Resta shas prendiate fatica di venire in qua voi, acciocchè io vedervi possa, e voi me; e se io sarò buono a fare alcuna cosa per voi, Che possiate avvertirmene. certo poce.

altro posses sal più volentieri, che sare ov a piacese d'a beneficio vostro. State sano, e promettetti di me. A'29. d'Aprile 1529. Di Padova.

#### A.M. Niccolò Astemio. A Vinegia.

85 Se il Petrarea non viha potuto persuadere egli d'essere stato veramente innamorato di Mad. Laura, con tanti suoi belli e eari scritti volgari, e spezialmento cold primo suo sonetto, nel quale non è verisimile Ele egli fingesse a sua vergogna: e con tanti altri latini, ne quali egli fa testimohio di ciò, io non presumerò già di poterfővi persuadere io. E perciò lasciandovi \* nella vostra openione stare mi rimarrò di farne pruova. La quale openione per farvi piacere disenderei, se in potessi, che sempre disidero piacervi. Delle lode, che mi date Ivi ringrazio canto ancor più, quanto io veggo che elle d'amore procedono. Se io saplito avessi dove dirizzar questa letterati, volitei risposto prima. State i sano , ed . amatemi: A' 4. di Luglio 3529. Di Villa.

-ul (10° chy al chies, as golde of an action of the color of the color

# A M. Roberto [1] Macigni. . A Vinegia.

Il piacere, che io presi in conoscere a questi di M. Matteo vostro figliuolo, e in udir da lui quello di voi che io non aspettava di sentire, estimandovi per lo non v'avere io veduto molti anni sono, già di quelli, che non si possono vedere ne udir più, m'hanno raddoppiato le vostre umane e cortesi lettere, per le quali ho inteso la memoria fresca ed ouorata, che serbate di me. Di che grandemente vi ringrazio. Le altre cose vostre non prospere, delle qua-

<sup>[1]</sup> Di alcune lettere del Bembo scritte al Macigni, che inedite si conservavano in Padova, fa menzione il Sig Apostolo Zeno nel Catalogo delle opere del nostro Autore posto dietro alle annotazioni alla Vita del Bembo scritta da Mons. della Casa, ed impressa dal Lovisa nella Raccolta degl'Istorici delle cose Viniziane scritte per pub lino decreto. Noi facemmo ogni diligenza per rinvenirle, ma ciò non ci è riuscito, e nemmeno sappiamo se sieno andate a male, come facilmente sarà accaduto.

li brievemente ragionate, mi sono moleste, siccome esser debbono le disavventure degli amioi. Come che la presente stagione fa, che sentendole noi così spesso avvenire e così universali, meno elle ci pajon dure, avendo già per la lunga usanza l'amimo nostro fatto il callo alle triste cose. Piacemi tuttavia, che io veggo, che le virtù di vostro figliuolo son tali, che egli vi può alleggerire d'ogni gravessa. E pure di ciò solamente molto più mi rallegro, che di tutte le vostre noje non mi doglio e rammarico con voi. Îo e questi di l'hoveduto più volte, e sempre il rivedrò volentieri e come radice vostra, e come dotto giovane, vie più peravventura, che non portano gli anni suoi, e come modestissimo e costumatissimo. Ed ora con voi me gli proffero ad ogni comodo ed onor suo. Convienmisi oltre a ciò mantener la buona Junga amistà, che è tra il mio buon padre e voi stata, massimamente invitato ciò dalle vostre lettere. La qual cosa farò So di buonissima voglia a voi parimente profferendomi. State sano. A.6. di Maggio 1529. Di Padova.

### MA Bernardin ved Rorto.

edoutiwostri Sparagiyuche essenimi o Soglioinclierlosh estesaporini, as questas droltalismi giamp, die, ilovanaique e indere instruction werd were deliver avuto movella deb quale del warro e mio fratella M. Luighthel qual kale in deglio certo poco meno, i chanal parledi voi.: Qui non so che altro direz se non quello piche à molto soverchio chaois dica de ciò de che procuriate con ogni diligenzalla sua guarigione, e gli rendiatele opere e la cura e la fatica, che egli pread, or fa Panno, nella vostra grave informità Lauqual cosa oltre che io non dubito che si faccia per voi, spero ancora che alla de eon quello medesimo frutto. Encasì madara membrere lui, come egli allera fu conzigne della sature e vita vostra. Sareton comtenta abbracciario in mia vece. Accui seningeres dessi far giovamemo per venire a vederle, sareibgià imavian Nu Sca Dio des visani y ve vdi faccia lieto di cidque me insieme con moil A'gi dia Maggio anti 29.5 Di Padova a mon al bri m' lu cettu dis nessana us lea traffilta l'anima più di greesa, a messuna he sapur to mea dans closic square, in quel cosa se a me arviene, no posso fare altramente, che è da credere, che debliese far voi ?

#### AM Bernardin da Porto.

will Poinche sessiskanny volstonka nimiche istelley where questa mala stagion signoreggiano, che Mi buigi vostro fratelle noncsi simpontailifender de quella malvagia fab, bre Joshan questi giorni cosà impatuasa mente l'assali, man cirabbia lascieti appli es sconsolati con la sua partita; ito popeyi consolero già, M. Bernardin mio gadi tanta elisi igran perdita, che avete fatta d'un così salomose e così amorevole fratello, cha sode avevats. Però che anco io ho bisogno disconforto forsesdope voi più piche alcuado alco di che viva. Perciò che a nessuno de viento da voi in fuori, che più amato L'abbia idiome, e trovomi di questo, non aspetento accidente si mal contento, cha iq non me ne so dar pace. Ne ho preso que sta penna in mano per altro, che per pattie con voi l'acerbo ed infinito dolor mio Ho zvuto questo anno molte cagioni di dolermi per le marti di molti mickamici, che la comune influenza di queste maligne febbri m' ha tolti. Ma nessuna m' ha traffitta l'anima più di questa, a nessuna ho saputo men dare alcun riparo. La qual cosa se a me avviene, nè posso fare altramente, che è da credere, che debbiate far voi?

260 volume tened. Stimo admique, che pochì altri simo vivic in più grave acerbità d'affanno di noi dues. Comuché più sano pensiero sarebbe je cohon noi ci accordassimo col volerodeli cidlo y E e : sempre onorando con perpetua memoria il nome di lui ci sforzassimo di queter le lagrime, che nulla giovar possono. A che fare vi conforto. E fo pur quello, che io dissi di bon voler fare. Ma io il fordebolmente, ches non ho parole da widib Formal vol'con in vostra prudenza saretto questro che non so face to, e vi conforme de voldstesso, e preverente col consiglian al tempo ; che par suole alleggerir zume ale doglie. lo a voi prossero tutto quello amos fe, che io no u vostro fratello portatogo vi priego; che in ristoro di questo unio alle fanno usiate per lo innanzi me e la mia cusa in quella guisa, che faceva eglio & cost mi parrà avere avuta minor perdita: Stale sano: A' 14. di Maggio 1529. Di Padova. CROSSING OF

#### A. M. Bernardin dà Porto. A. Vicenza.

Til Ho avitto, Magn. M. Bernardin mio, til mazzo di bellissimi sparagic che m'avece di mandati, i quali mi sono stati tanto più cari, quanto mi dite ; che essi sondo del voltto Mone Orso! Di che vi ringrazio. Quanto mi avvenisse bisogno di V. M.

LIBROY SEEDSON cosivioposegoula fatodi mp, charmolti annie sonob that is santhestro, Salutatemi, la Pontin nechostraliseratatereanen Agli 144 d'Aprile) noi ci accordassimo cul volerolles didlogeer sempre enoranda con perpetua memoria il -si el Memardin da Porto ili estrou A concrete Vicenza. Silv. Silv., oming fare vi conforce to to prof vection et o ic -lud Moioisète : troppo: correse, Magn, Mi, Bornoldinimie. Ebbi. questo sabato santor duce Sapretti da voi grandica grassi no one, dute vinellettissil che su troppo. Nondimeno, ne rendo quello grazio che io debba elpriegovi a non usar tanta non voglio dir corrasia de ma salvatichezza, meso, che son vostro mille anni sono. Increscemi della moje wosere delle quali mi sgrivete, N. S. Dia ve ne liberi, e tenga sano ed allegro-Selutatemi la Magn. vostra Consorte, Sono semprera's piaceri vostri. Se rispondo tardo, perdonatemi. A' 18. d'Aprile 1530. Di Villa nuova. S 26 1

# A.M. Bernardin da Porto. A Vicenza.

a N. 18. pregandovi foste contento mandarmii pen lui i libri del buon M. Luigi vostro festello estimando voi doveste a lui credereze Onsirche vedo obe non gli avere voluto der fedes viapriego essai assai assai piacois mandarmi idesti dibti pes bii a quali aver rò quella cura, che all'amore, che io ho al suo autore portato, si ricerca. E renderovvegli ad ogni piacet vocata. No essi tuttavia in questo mezzo perderanno nelle mie mani. A. V. S. mi raccomando. State sano. A' 18. di Febbrajo 1531. Di Padova.

#### A M. Bernardin da Porto. A Vicenza.

Ho avuto il bel dono de' Cotorni da V. S. Molto Magn. M. Bernardin mio, e ne la ringrazio, come debbo, e per amor vostro gli goderò, pregandola ricordarsi, che per mille conti debbo esser suo. State sano e salutatemi M. Girolamo vostro Cognato. All'ultimo e del mese e dell'anno 1532. Di Vinegia.

And the second of the second o

the constant of the constant of the policy of the second country and the constant of the const

ed or sois, the solid seed of the solid seed one is a solid seed and seed and seed and seed one is the solid seed one is the solid seed one is a s

### State of the state

Ho every or less than the forest line one of a second of a second

#### A M. Cristoforo Tasso. A Roma.

Se gli amici non dovessero potere alcuna cosa l'uno con l'altro, l'amicizia non
sarebbe così bella, e sopra tutto non così
giovevole, come si dice e scrive e conosce,
che ella è. Onde avendo io inteso voi avere impetrato la surrogazion nelle ragioni
del Vescovo di Giustinopoli sopra il beneficio di Trascor, sopra il quale egli facea
lite con meco, fidandomi nell'amore, che

avete sempre per vostra cortesia mostrats portarmi, e nella vostra molta virtù, che vi separa, dalle usanza e costumi del volgo, ho preso ardire di pregarvi con questi pochi versi ad esser contento di non vi vo-Fer porre nel luogo di quelli, che m'hanno dato lungamente, e danno tuttavia molta molestia, e pareggiarvi con esso loro com tra me, che vostro sono. Anzi vogliate ac doperar verso me quello, che farei io milile volte con voi, e ciascuna più volentienit che non vorrei, che si paresse che io mi sossi nimico, e cederei a voi tutte le impetrazioni mie in tali casi. Così vi priego. vogliate questa una far voi, e levarvi di questa noja. Acciocche mi giovi lo avere id arato caro, quando da Roma mi fu scrittoda comune amico nostro che voi prima di lui avete impetrata la surrogazion predetta, che ciò fosse avvenuto, estimando le mic ragioni di quel benificio non esser men salve nelle mani vostre, che nelle proprie mie-Di che vi rimarrò tenuto via più che non vale il beneficio medesimo, in quanto la cortesia molto più vale, che terreno e argento ed oro. State sano. Agli I i. di Gine gno 1529. Di Padova. erfogeter e ans hower in a stractic were there are an one compared do at annough timente ca a file man insure i regioti concre The part of contint areas in the continue was out a commitmen about its outs tong our such the server delike promesens to della state

my sames from **ल्यां** होते प्रशासन के प्रित के प्रशासन के sain contractions were alleged by contamina coglevitte Signor Giovan Giodcchino 198 : 19 -oq irese artire.alganiva A von questi pechi versi ad costi i memo di non, vi volet potre un bough a qualit die nihanno milona morpiace, the Maestro Jacob Ebreb mobbia data occasione di scrivere al Vi Sig. siquello ; che io mi vergognava mezzo nom averefatto molte volte: H quale essendo darange anticamento e conoscrato per buono nomo: e l'enle, e per dotto c valente medico, orperi cio l'amato lassab, e tenuto Ento de sapendo cherio disidero ognirben suo ; imi priegarone to il voglia raccomandare a V: Signiture clowebe mol togliate impedite ad ouener quella sua grazia assai leggiera, che egli da quella Signoria tanto disidera, ad istansand'altro Ebreo, che gli si opponga in questo. La qual cosa, perche a me pare avererassal dell'onesto, che non é impresa kaudabites pereiocche altri non possa con seguire una grazia, volerla vietare a coloro che speravventutie la meritano molto più e sono atti a poterla otienere; non posso fare, the io not vi raccomandi di Budab inchiostro, dove io il vofer vostro mi offenda. E sarammi caro intendere, che Maestro Jacob uomo per la sua virtù veramente degno da esservi caro, abbia la buona grazia vostra per queste lettere. Io mi sto qui tra' canti di molti uscignuoli, e tra tutti gli odori della primavera e della state

266 WOLUME: TERROS. con l'animo assai riposato. Dove se V. Sign si vuol degnar di veniro a starsi otto giolemi, ella me ne farà singolar gestia, como che la stanza picciola sia poco degna della grandezza vostra. Ma la farete grande, rei adoperandola. Nella cui buona grazia, mi raccomando. Di Villa A' non din Giugnae 1529. A state of the state of t m ha state of the contract of the sal m Missi Al Signor Giovan Giovacchinal onus sacro lerece exhibitertas econol exosa A Il Reverendo M. Evangelista Cittadina giunto qui l'altr' jeri mi salutò per nome di V. Sign. e di lei e delle cose sue lun. gamente mi ragiono. La qual cosa mi fu tanto cava, quanto altra, che io avessi pon tuto intendere a questi giorni. Di che vi rendo infinite grazie, che in così lontana parte del mondo essendo, tegnate memoria di me, e ricevolo da voi per dono dell'amor verso me vostro. Nè mi sono potuto ritenere di prender questa penna, per risalutarvi, e ricordarvi che io vostro sono, quantunque voi grave ingiuria mi faceste di questa come

trade partendovi, che non vi degnaste paseando lasciarvi da me abbracciare, conoscendo voi e quanto io v'amava, e quanta cagione avea d'amarvi. Ho inteso V. Sigvenire ogni di più in grazia del mondo, e più in dignità, ed in ricchezze. Di che con voi mi rallegno. Quantunque se io vi von desai riposare ogginai dalle faiche, e go-

dere la vostra bella e larga fortuna, mi rallegrerei aucer più lo mi sto, come is eglio. Godei: questa istato passata prima im Vilregian per une mese Mon nestro di Sa-Ierno pre poi per alcum puchi di qui E poro meno che io ringiovenii dal piacer prespudivirivederlo e d'esser seco. Credo anco doverlo riaver qui questa state, che così m' ha S. Sig. scritto pensar di fare. Egli è tutto busho e tutto santo positatto nelle sacre lettere e Latine e Greche ed Ebraiche. Nostro Sig. Dio gli doni lunga vitel Altro a voi non dirò, se non che sin di qua abbracciandovi con tutto il mio ammo nella voska buona grazia mi raccomando, pregandovi lunghissima felicità. A' 5. di Genmajo 1532. Di Padova. LA THE REST OF STREET AND STREET AND STREET -trop are the control of the control in arma A M. Alfonso Toscano. Botto Heis A Roma. Electrical televisions en "Nonem' è cosa punto muova, onorato M. Alfonsu, l'amore che mostrate nelle vostre l'ettere portarmi il dotto e buono e famosissimo M. Claudio Tolomei, ne credo sia cosa nuova a lui quello, che io gli porto, ed il gran conto, che io di lui fo. Turravia me de carissimo il testimonio sopra ciò vostro ed il ragionamento, che mecov di lui fater Espras tetto miè di mommo piacere puebeneglispensisdi donum

266 WOLUME TERROL con l'animo assai riposato. Dove se V. Sign si vuol degnar di veniro a atarsi otto gionmi, ella me ne farà singolar gestia, come che la stanza picciola sia poco degna della grandezza vostra. Ma la farete grande, voi adoperandola. Nella cui buona grazia mi raccomando. Di Villa A' nondi Giugna. 1529. The second of the second objects of the second of th m ha & the court of the court of the Al Signor Giovan Giovacchinal ouns sacre letter and In Inghilterkas motist oross che. Mariro Signature of the contract config. Il Reverendo M. Evangelista Cittadina giunto qui l'altr' jeri mi salutò per nome di V. Sign. e di lei e delle cose sue lan. gamente mi ragiono. La qual cosa mi fu tanto cara, quanto altra, che io avessi pon tuto intendere a questi giorni. Di che vi rendo infinite grazie, che in così lontana parte del mondo essendo, tegnate memoria di me, e ricevolo da voi per dono dell'amor verso me vostro. Nè mi sono potuto ritenere di prender questa penna, per risalutarvi, e ricordarvi che io vostro sono, quantunque voi grave ingiuria mi faceste di questa com trade partendovi, che non vi degnaste pascando lasciarvi da me abbracciore, conoscent do voi e quanto io v'amava, e quanta cagione avea d'amarvi. Ho inteso V. Sign venire ogni di più in grazia del mondo, :

più in dignità, ed in ricchezze. Di che con

woiemi rallegro. Quantunque se ia vi ver

desai iripasare oggimai dalle fatiche , e go

dere la vostra bella e larga fortuna, mi rallegrerei aucor più lo mi sto; come ie soglio. Godei: questa istato passata prima in Vinegian per une mese Mon nostro di Sas Jerno pre poi per alcubi pochi di qui E poro meno che io ringiovenii dal piacer prespudivirlederlo e d'esser seco. Credo anco doverlo riaver qui questa state, che così m' ha S. Sig. scritto pensar di fare. Egli è tutto busing sectutto santo presidento, nelle sacre lettere e Latine e Greche ed Ebraiche. Nostro Sig. Dio gli doni lunga vitel Altro a voi non dirò, se non che sin di qua abbracciandovi con tutto il mio animo nella voska buona grazia mi raccamando, pregandovi lunghissima felicità. A' 5. di Genmajo 1532. Di Padova. Extended the state of the state -Tropode Commission Co in an A. Alfonso Toscano: Botto Britania A Roma. employees and the first of the second of the ·美国生活用。在各位的自然的企业,但是一个人的企业,但是一个人的企业的企业的企业。 En Nomm'è cosa punto muova, onorato M. Alfonso, l'amore che mostrate nelle vostre lettere portarmi il dotto e buono e samosissimo M. Claudio Tolomei, ne credo sia cosa nuova a lui quello, che io gli porto, ed il gran conto, che io di lui fo. Tuttaviuma me dozatissimo il testimonio sopranció vostro ed il ragionamento, che mecor di lui fateri E sopra tutto m'è di mommo piacere puelle magliopensis di donnie

e scrivere la me alcuna sua npera pre spen. zialmente con si chiaro segno d'avermi. per amico suo se come i duello quide laquale mi dite; però sarete contento rendergia di ció quelle maggiori grazie; che sapete sin convenguno a tanta cortesia. Bené è neconje che lo viho una grande invidia, poscia che avere voi veduta quella opera, e mod lohov veduth io. Direi ; che lo pregate aduesser contento di farlami vedere ; ma con com rein gravario soverebiamente. Eduaspettes ro in guesto mezzo la sua ocazion di pace, che voi mi promettete. Anzi non posso far eosì, che io non vi prieghica direll, che io sono oggimai vecchio se perciò tanto più disidero ragionevolment te che egli non tardi a lasciarmi vede quella opera, che egli mia vuole che sias Là quale se egli si contenterà di mandare mi, io lo riceverò la luogo di singolar donde E se non vorrà che io la lasci vedere a ' persona, e rimandigliele subitamente, cost farò senza niun fallo, e di questo siatenegli voi mallevadore e promessa per me, e pigliate anco sation e carico di darla al Cavallaro acconcia di maniera, che ella non possa ricevere alcuna offesa nel portarla colui, dove la dirizzerete. Certo che io nohilpothelicaver da voi cosa più cara, e talito ancora maggiormente, quanto inche 67% H gusto tutto stemperate dalla lezione Wilduling escioecho secose, che sono uscite fadrië a farsi leggere, e vorrei tornario alla

seac natural forma con quella lettura y che. soubone to, quanta dolcezza averà in ap, equanta armonia. Dunque non solo di puovog ve ne priego e gravo, mangià n'aspetto l'on pera, anto mi fido non pur di moi na ancordi Mc Claudio, che non si debba in ciò lasciar ne da me , ne da voi pregar in vanol E torno a dirvi ed a pramettervi sign curissimamente, che se egli vortà che pltro occhio siche il mio , non la vegga si ale tro occhiolmon la wedra. Se egli dani dani ra, sana bene la rinvolgiate en facciate in tela cerara, e per lo primo Cavallaro, la mandiate a Vinegia in mano di M. Gioyan Matteo Bembo mio nipote, che sta a Santa, Maria nuova sul campo, assai conosciuto da De Cavallari tutti, condannandola grassa, mente, acciò sia bene e diligentemente por tatal Delle novelle di Roma, vi ringrazio, Erviricordo, che io vostro sono. Stata samo no es sabutatemi M. Girolamo. Negross A. 44 die Luglio 1529. Die Villaie zwas en Louistog reproved to the second of the first first 117 O Water Section of the Business in A.M. Alfonso Toscano, un units er is nils offer a Ma Siena. Library our live # same we want profit ourself of the same 6 The open grandby I good , inlest - Al vostro M. Marco: Antonio hogfatto quelle accoglienze, che io doves praccon mandandolmi voi. E se gli avverrà valersi di me, conoscerà quanto evoi possiate meco, Loteidalo ringuzio, cheuda cagione, statel

Mingray and it is not a some harden it Increscemi, che non siate potuto venir sin qua, come dite aver disiderato e pensato di fare. Perciò che io arei veduto e conosciuto quel giovane, il quale, e perchè è nipote di Mons. di Carpentras, e perchè è egli di molta e di singolar virtù, cod'ostima lettere, io amo grandemente e

gli sonovassiziona insimo. Ma poiche le vec

za, perche .oso Sadoleto. chorsq , sx

mande a ser a Modena. A ser i de est

size occupazioni non l'hanno permesso, nii pimarro contento di sentirvi tosto dever tornhere a Mousi vostro. Zio. Ho riayuto per lo resummesso il mio il Dialogo insieme ticon de vosate de trefe e quelle di Monsie vostro. Rissipringratio della fatica presa in ciò. Nè word mestiere d'aloune sousa per dantardithis che d state per tempo assai. Quanto al priego mie fate di rosto mandarlo fuori, poscione le joine ho e da licenza dis Mons. worte, of day vostra esortarioney ignil labelet renpertire da me fra pochi giorni; lecriman-Berollum S. S. impresso. Piacemi wella not vella 3 retre date, della venuta di Monardi · Salerno in Italia. Ne potea sentir cosa più carayise io non vi sentissi Mons. vostro molto, concento e con quel medesimo ripo: sop chie egli ha e gode nel Vescovato suo: Se egli manderà in qua ril Comemario di Mons. vostro, il quale io disidero molto di vedere, non gli si mancherà di buona diligenza, perché eglisera escorretto e vago. State sano il mio Ma Paolo a me non meno di figliuol caro. A' 28. di Luglio 1529. Di Villa.

e oterebisib asses ends states ends one entre description of the entression of the e

compare min. Illustre Sig. Conte Agostina sigliozzo e figliuolo mio caro, della qualmorte mi date contezza per le vostre letterus re de'13. di questo mass, e consesso enere in lui perduto un buon fratello, che per quello io il teneanied esa certo esper idei. lui tenuto per fratello parimente. E tanto: più me ne doglio e sammanico, quanto per la bontà di Mad. Costanza vostra madre e di voi stimo ne abbiate sentito e: l'uno l'altro incomparabile cordoglia, itamenda egli morto in età di poter ragionavolmente vivere ancora molti anni a soddistazion di voi ed a profitto e comodo della vostra onos. rata famiglia. Il che poscia che a Dio nonè piaciuto che segua, e che egli ha lui se chiamato, resta, che voi, che sete uni co successor della sue ricchezze rimaso. prendiate animosamente le sue cure ed it : suoi pensieri, e cerchiate e procacciate ancor voi non solamente di mandare innenzia le vostre fortune, siccome vedete che hau fatto egli; mu insieme con esso loro, eu molto ancor più, la huona fama della casa : ed il nome particolar vostro, e tanto più vivamente, quanto avete voi con le molte. ricchezze congiunto l'ornamento, delle lettere, che non avea egli, del quale orna. mento gli sete voi tenuto, e non fu egli : tenuto a suo padre. Quantunque tra tutte : le cure, che doverete pigliarvi, nè a voipiù dovuta, nè dagli uomini più lodata, nè
a Dio più accetta potrà alcuna essere, di

quella, alle di vestra madre desertité aver press, ossendola e riverendola non solocome facevate prima, ma melle dicora maggiornacité, in quento debité délia vostra piera: Bundarle vergione di "meno di scuh giotao delersi del suo dimano e men schtirio, sopratial destroctances versus let a supra la vostin elblidionus e riverenza riposandos; La qual vestra madre serve contento di salutare a nume mio, e di pregarit a pottar punientente questo naturale avve nimente della fortuna, e mostrat cost orali il sous valoreso animo, come ella l'hat moltë" altre "volte in altri non men durid accidenti mostrato. A cui proferrete tutto quello, elie è in me, o sarà giammai, ad ogni-oner sue e de suoi, a poterne disporte clascuna ora e valersene non altramente, die se io le fossi mito fratello. Sons oliva questo assai certo, che a vol non bledgna persuasione in cio; che aven!" dovinil Conté vostro padre lasciato una sorolla e non più; la quale oggimai dec esso re in età di doverle dar compagnia, voi gliste diligentemente procurar di trevargliela wile, che ella sia e piena consolazion di lei; e helle onor della famiglia. Nondimene Mon posso tenermi di non vi dire, che quanto più le sarete largo e liberate delle vostre ricchesse per moglio e pri onorstamente maricarla, tanto N. Sig. Dio più quelle medesime ricchesze vi crescerà The street was a first to the street of the

THE PARTY. derenstibene enemerieus adec absique enemitates de the ne postelloor meglios face che aparcide con correction, 442 qualto puice manu sielle mannen instign and menden in passe idbiland de filit at money construction forms ta wild the woi fi di quello medetime redicipalello niqui wiff nabeene, Muttentiolis ed vepoi amospor addingella elle come l'este partition Potestate pittischire; comeiavel aptanod wift dayete for maggiorman was considered to the constraint of the chi cor course faticar più y she personi Ta quate éde per sangue en alua actoins. Maggior fatto di quelle che saresse sessella misschio nata fosse, ed ora che M como doman padre e morto, voi ; cheouselasse ed? Historcedlete, padre chiamat pontusa Mand, Tche Matello? magio non diriosa. Tro prà oltra, e forse ance questo como Alle vostra doice e cortese nuovabner di " soverchio stato. La qual com de fiapiani. "Megrero" aspettstido che in bridos quasto "tardola facciate Madi Costanza die caddel Golitero, è voi di Cognato, e tatta la samigita con Wiedel piecere & del mérico vosare, che ne men di parente vi sono, ne men di padre mi vi tengo essere per l'amor paterno, che io vi porto. E come che io Mad. Caterina mai veduta non abbia, pure l'amo quanto figliuola, poi che ella vostra sorella è, la quale m'hanno fatta essere

ancora vie più cara le sue latine lettere

mice raite a ma souitte deganti e gentili, she han mostretand anha alla ere figliunte -om seiten cill, sano quandopaise examisa modescription of the same with the same was the state of the same of die Salarno reservos Zionire Luliane ad Uthing de pjacettsbromis ichen etalishmeis finnei. Ed be odb millione, imattentialities double asterpa politicéchon io inslutéesi, de Mishuigi de Botteria fuoriacil quala quanta primaren morio huppa: parte, di magosess portun Micopennessinie in italehile esoposi Trifeton Millipenicon & M. Gola mig. Von ellemandatro min salutanete il Gunte Giulio steure Zionne egli èlleosti, ed a M. Franento Magatro vastro mi proferrate a stasee senoe Alle proferie che delle mastre feenled totte a di voi stesso mi fate, m'aga scordiso di rispandervit, pon perche elle existing state non mi siano, che certo sono, is rendovone molte grazio con tutto il mis imimal abbracciandovi di ciò a basciandovi, manperche tanto è che voi e le vostre que ie lebbe pensmin guapro à she sique le miendies vostre sono mad et ciò da anel cheron Academdi Agosto 1538. Di Padova. che nè men di parente vi sono, nà men di padre mu vi tengo escere per i amor potenna, the is vi porte E come che io Mad ficterina mai vedata zue abbia, pure fame quanto figlicular poi me ella vostra sarcha i, la quale en hamao fatta essere Al Conta Agostin Lando.

A Piacenza do espens

tere in Vinger and with

Alla vostra de' 24 di Dicembre ris spenderò poche righe, Sig. Conte come figlinol mio caro. Vi ringrazio del cascio mandatomi, sete troppo cortese, Quanto al consiglio che mi dimandate, se dovete pigliar moglie, al che fare sete astretto dai vostri, vi dico, che non potete ser meglio, che rimettervi al volere di Mad: vostra madre, la quale è per la sua molta prudenza vi consiglierà quello, che sarà il mon vostro, e per l'amore, che ella vi porta, dee da voi meritar questo, che più, che a veruno altro, le crediate. Piacemi, se arete come sperate, maritata Mad. Caterina vostra sorella, e di ciò mi rallegrerò al pari di voi. L'amor vostro verso me, che mi dimostrate in ogni parte delle vostre lettere, come che a me non sia nuovo, m'è nondimeno sempre caro. Intendo M. Francesco vostro Maestro esser mal contento, siccome poco estimato ed onorato da voi. Di grazia, Conte mio caro, non fate, che si possa mai dire, che chi molto ve-risimilmente ha meritato con voi, per lo avervi cresciuto da bambino infino a que-sta età, e servito sempre, ora, che sete e grande e Sig. di molta ricchezza

sia da voi riconosciuto con quella pietà, che si conviene a sì paterno e sì lungo ufficio e studio. Parlo com per lo grande amore, che io vi porto. Ebbi le vostre lettere da Vinegia. Sono stato qui alcuni giorni, e penso di partirmi di brieve. Increbheminon v'aver trovato Mons: l'Arcivescovo Wisho Zio. Raccomandatemia Mad. vostra madre, e salutatemi Mad. Caterina, e state Vano. Di Bologna a' 14. di Gennajo 1530. 

ist Outstream of Al Conte Agostin Lando.

A Piacensa.

-A. 10015

Es Comeché so molti di prima dal Conte Amorato Scotto inteso avessi, voi avere a moglie presa una gentile e ricca fanciulia della vostra medesima casa, e ne avessi la consolazion sentita, che io devea; pure lo intenderlo eziandio ora per le vostre lettere, m'e di nuovo piacer cagione stato. Rallegromene adunque con V. Sig. di quel modo, che dovete anticamente sapere che to fo nelle prospere cose vostre. Ne pure con voi, ma parimente con la Sig. mia comare e madre vostra Mad. Costanza, a cui a questo tempo cosa più cara e più disiderata avvenir non potea di cotesta. Anzi solo ciò restava a doverla far compiutamente contenta. Priegovi eziandio, che salutiate a nome mio la Sig. vostra sposa,

la quale amo ogginiai, come fightiste de suole amare, avendo io voi non men di di clique caro. Mio gran dinderio era di livea der vostra madre e voi, e veder Mad. Che terina vostra sorella, che ancor veduti non ha, Ora mi a è quest'altro sprone giunto di voi atesso, di modo che io non dibito non venir questa state a Piscentito pari, e di si piena vista. Nostro Signor Dio vi faccia di coteste nozze lietissimo ed avventuratissimo. State sano. A L d'Aprile 1533. Di Padevi.

Al Conte Agostin Lando. . R. ven. M. A Placetter side of Many Branch ाना हो है जाबाह Se voi, Illust. Signor Conte unie, foste stato qui questi passati giorn, che le Sig. vostra madre ci e stata, itessatia com mi sarebbe mancata alla mia piena satisfazione ed appagamento. Ma filise ha voluto questo la mia ventura, accio che 10 pur venta una volta costa solo per vetler voi iliquate jo amo non meno di carlesitie e disidesatissimo figliuolo, L'ambre, che melle voste lettere un dimostrate privare, won on de nuovo ina pure semple un singas deles e caro. Anch le profeste cest vive ed anne-'revoll' vostre 'mi som di somme contenten

mento il vostro liberale e magnanimo cuo de Dal mio M. Giorgio ho intesò quello elle non mon mi scrivete, che tutto mi dinfinita piacere e dileuo stato. N. Sil Dio vi fascia di di in di più consolato di fin felica fo son bene uno, che godo della cuera grandezza, quanto altro uom che pira. Ancre fatto troppi vezzi al mio mulalistera. State anno A 15. d'Ottobre 1536. Di Padora.

A Messer Pietro Anna.

In Ispagna.

Com. Siccome a me increbbero, Reven. M. Pietro, vostri sinistri di Nizza, de quali per le vostre lettere intesi, così m'è stato stere dappoi lo intendere dello esser voi giunto alla Patria vostra, ed aver trovato restro padre aivo e sano assai secondo la mun cia de qualità e postro fratello e gli altri tutti star bene, some per le vostre de 27 di Febbrajo mi date contezza, saludandolni ancora, da lor parte. Di che rin--grazio Die, che non y ha perciò voluto abban-Monar negli affani, ne v ha dope le fatiche disto questa contentezza di vedere i vosti d'escan de lar vedute e ricevuto con molta Some he sallegramene can voi e con esso dere panimente L'amor che mi portate

.280 del qual fate menzion nelle dette vostre lettere, non m'è punto nuovo, conoscendo io la vostra buona e dolce natura: Ma ben vi dico, che voi ne sete abbondevolmente cambiato. Che certo non v'amo, nè tengo men caro di quello farei, se figlinol mi foste. E voglio facciate quel conto della mia casa, mentre io ci viverò, che fate della vostra, a poterne sempre disporre e sempre valervi di lei, ed usarla ad ogni vostro onore e comodo. Che coma che elle sieno l'una dall'altra per così, lungo spazio divise e lontane, pur può avvenire, che l'una per l'altra possa alcuna cosa a pro e ben suo. E se mai vi verrà in pensiero di ritornare a queste contrade, saperete dove tornare, per esser da figliuolo e veduto e trattato. E certo non potrei aver consolazion maggiore, che vedervi con soddisfazion vostra qui, e sentirvi usar le mie fortune, ed essere alla parte di loro, siccome avete col vostro lungo e fedele ed a me utile ed onorevole servigio, e con la vostra virtù meritato. Delle cose vostre mi rimetto a quello che M. Cola ve ne scrive, a cui ho dato carico di ciò. Io sto bene la Dio mercè, e sentomi così gagliardo a forte, come io abbia fatto da molti, anni in qua, e vivo in assai tranquillo stato, come sapete. Nè le procelle di questi turbatissimi tempi mi tolgono in tanto la mia quiete, che io sempre non renda grazie a Dio

Timo skrituo.

Tella mis fortuna, e vie più dell'animo riporato, che io da sua Maesta donatomi tengo. State sano, e siate contento di scrivere in qua tanto più spesso, quanto vere dette ride volte, e smarrisconsi le più di lere. Da me e da noi tutti non manche recolezza del mandarvi le lettere nol vietera. Rissiutate a nome mio vostro padre e vostro fratello. A 27. di Settembre 1529. Di Padova.

#### A Messer Pietro Avila. In Ispagna.

Venuto io qui in Bologna a basciare il pie a N. Signore ed a visitar molti mici Signori ed amici, è insieme a riveder la mia Magione, che ne avea bisogno, ho vor luto oggi pariare al vostro Messer Roderico, per aver mudo da lui di mandarvi lettere, siccome ho avuto. Percio che io intendea, che egli era col Sig. M. Jacopo Salviati. Dunque vi scrivo, e digovi avere avuto due vostre lettere, che mi sono state molto care, intendendo non solo della vostra saluto, ma ancora del vostro animo ricorde, voie di me e degli altri miei e vostri. Jacopo di me e degli altri miei e vostri. Jacopo di me e degli altri miei e vostri. Jacopo di me e degli altri miei e vostri. Jacopo di me e degli altri miei e vostri. Jacopo di me e degli altri miei e vostri. Jacopo di me e degli altri miei e vostri. Jacopo di me e degli altri miei e vostri. Jacopo di me e degli altri miei e vostri. Jacopo di me e degli altri miei e vostri. Jacopo di me e degli altri miei e vostri. Jacopo di me e degli altri miei e vostri de suna mia lettera, ed io co cinquanta duca-

ticanzi cinquanta, anno acudo, shenio v mandai a Genova in man di M. Ottavian Justiniana du ceser mandati a Nispa est parente suo da dovervi esser dati, vi scrigg si ando più d'una volta. L qua depara esso mi rescrisse avervi mandeti in Ispagna squ condo di vostro ordine. Ed ango dappoi vido zorito un altra volta Ma somevehe sia-, se io arò modo di mandaggi, letteras non vi mancheranno mie carte. La sono stato dopo ila partita vestra sompre sanoz non però senza qualche uzavaglia, che la portato seen questa stagione piena di nuoza e mortali infirmità, e di molto caro si che ha poste pietà in suore ad ogni comodate Gentile nome, sentendo in ogni città a contado non solo molti sinistri, ma anco molte morti nelle povere persone per que sta cagione. Oza lodato Dio, e la fame e le infermità sone partite, e per la vonuta delguostro Re in Italia ora si sa pacalin tutta lei da Fiorenza in fuori, nella quale per sinistro suo fato ora derivano tutti gli incomodi di questi paesi. Per la qual pacc potemo sperare una lunga quiete e un buono e felice secolo. Ed io per me avviso, che sia dolce il vivere in questa nostra contrada più che altrove, e in Padova più che in agni altro luogo di lei re fiori, renno le brone leuere più che giammei Però quando abbiata satisfatto al debitan che tenete a vostro padre, il quale doppe to preponte ad, ogoi alua, vostra, feligità,

W wingits guby dove averesuna easamon mens volen, che quella, nella qual mater sete. To ceno them or vestro mon vesentieni; chese mi foste figliuolo. La casare erasvas ed2º di duello impaccio, che v'era al para mis vomifest er moltoutibera que visinicevent seggie Ketamente. Mu Gola, il quale è con ind Vinegra of fare imprimere atome mie cose e volgari e latine, dia molto auquistato Megli Abdji e untavia unquista lor più lege go ora E più scrivo, che so abbindano in Atro tempo. E tuttavia questi mesi passati ho maritata la Giulia, terza mis nipote, / hi uno nostro gentile uomo assai onoratamente e bene: si che unco da questa parte mi son fatto più libere. Non ragionerò per ora con voi più a lungo. State sano, è salutate a nome mio vostro padre e vostro fratello, e scrivete spesso ora che tere. A 17. di Dicembre 1529. Di Belegua. 1 to the supplementary with the control of the supplementary to the supplementary that the supplementary the supplementary that the supplementary the supplementary that the supplementary the supplementary that the supplementary that the supplementary t and any A Messer Pietro Avila. Manage erd as a secolate Avila. Come come A PROPERTY OF THE STATE OF THE

Ebbi le vostre lettere prima da Piaceliza, poi da Carpentrasso, ora di Spagna de 4. del passato; quelle di Genova mon mil sono venute alle mani. Le quali ultime mi banno recato quel dolore, che non basto a dirvi del contrario avvenimento tra-

vato da voi delle cose vostre a quello, che si disiderava. Dogliomene con voi al pari di voi stesso e per rispetto vostro e per mio; vostro, che vi sento ritenuto e constretto a disagevole maniera di vivere lontana dalla libertà da voi disiderata; mio, che mi veggo privo di voi, col quale pensava di fare alcuno anno di questa vita, che mi resta, molto dolcemente, che nessuna cosa mi potea certo esser più dules e più soave, che la vostra presenza ed il vostro costumatissimo convivere, del quale stimo che la fortuna m'abbia posto in isperienza con la dimora, che faceste meco r quest'anno, per darmi maggior ferita era privandomene. Ma come che ciò sia, ella non mi potrà torre la vostra a me gratissima memoria, della quale cercherò d'appagarmi al meglio che io potrò serivendovi bene spesso, e spesso ricevendo da voi lettere, come fo. E vedendovi ritenuto nella Patria da giustissima ed onestissima cagione, lauderd la diliberazion vostra, e terrovvi per quello, che sempre v'ho conosciuto essere, e buono e prudente. Nè tuttavia resterò pregar Dio, che doni sanità a vostro fratello, che potrà peravventura risanare, se alla sua Maestà piacerà d'esaudire i vostri e miei prieghi, e anco dila cognata, quantunque la infermità sua ce morbo sia disperatissimo. Equali amendae saluterete à nome mio. Di me vi posso dire, che io sono ben libero e ben risanate

della indisposizion-mia di questa, vernata, della quale fu già, come sapete, che io non ne credetti guarir più. Che lodata ne sia la Dio mercè, a cui reggo non esser ricorso in vano. Ho anco a questi di avuta la mia casa per la morte del Conte Bernardino, non che io vi sia per ancor dentro, che z'è la Contessa e staravvi qualche giorno, ma a me sta lo andarvi. Ed ho incominciato a rassettar di lei quelle parti, che n'aveau bisogno, e M. Cola ne ha la cura, e fa il buono architetto, e sarà una buona stanza, rassettata che ella sia, che se tosto per quello che basterà ad abitarla. M. Cola, e il tutto vostro M. Federigo già se ne invaghiscono. Come che qui pubblicamente stiamo assai sospesi di quello che avverrà per conto delle cose Turcheecha delle quali tuttavia, si spera bene per le grandi preparazioni, che fa lo mnecodore col favor della sua Lamagna,, e già s'intende, che nella Bossina sono stati tagliati a pezzi alcuni Turchi, che predavano quel paese. N. S. Dio difenda egli, e governi la sua causa. Ho fatte tutte le salutazioni vostre, e per nome di ciascuno ve le rendo moltiplicate, e sopra tutto della Comare, vostra Basciai Lucilio e Tor-Anate ed ancoul Santolin vostro. Essi tutti e moi zutti stiam bene. Forniro questa leuasa con pregandovi ad attendermi queldi noi tutti, e di seriverci spesso. Che le sion di dover disanguages is entitle strong entite strong delle strong entite singual feet and compate site singual feet and some site strong singual site singuages and singuages of singuages and singuages of sing

Quante siane somigliantivide fortuna d'amendie noi pinosi vala ciènestimmen che se voi mornando alta Patria "travalte Vostro fratello e vostra cognata in perigola della for vita, io a questi dicho pedianois mio bacilio (1), che si mori di malepabel sie di tutto est ette eile ere maristi presen e procuro de expasos passo e megito, pied [1] L'épitafio fatto dal mestissimo partre a Euclio suo figlinolo si legge mi 11. Folume delle Lettere in una di esse scritta a Veroniba Gambura, cosieche ate bland gudiento essere soverskio lasciure the si Vistinipasso nel Ponso i in odirpio Stit edizione fra le cose Destine dell'Aussi se la gittell ritrovasi nelle impressioni di Bastlea, de Argentinus e nelko racegias He Giobammatteo Tesseanoiz Incombristo guel function servise una cala like foggis to Edmpridio Persones in Meller quale obes 9672971 Padre de far; red indominétar Himè tibi, cui nigra parent Fartara.

licatel felinoling to country like qualen erang fandate leisparend della mie famiglia cos aplate Mone et diese die quanta delas m'abbia quasta repentina morte ripieno, che io so, che voi vel conoscete, sì per la qualità di lui, il quele già dava di se tali segni di dover divenire ad infinita soddisfazion mia e de'suoi tutti, che agguagliavamanifranio desidenio apesso; a sì per lo averec aghi sparse al vente quelle nmolte spess estatiche a voi ben conte Vedete come in unopunto si dilagua spesse volte la maggior partudegli umanicadombramentice diregnilonnoni potes ricevere della fortuna maggior, ferita di questa. E tuttavia rendo a Dio grazie di tutto ciò che alla sua maestà piace, e procuro di darmene pace al meglio, che ionposee Mon può segsì la madre di lui raceputatione is journale wou aroas conforth perslobgranda edsigito angore suiche ella Screensly is a serious of the contract of the than gradest ite corrects of which lashines coloriticatiff; and a legistrate this control of the colories spire high states lead nour neodethy la view and effers graphs of the constant of the control of the meanus appres hautembary d'adina Big dediominatine in a selection in a selection of the contraction of the co signification and the salar of the principle of the principles. phaketsilsimakingungremender W Engly idelegate as the comment of Social and a standaries of the standard of the second of t eibi, cui nigra parent Tartara.

ragionismo di voi, quando io con lor seme T lo ho avuto una volta vestre lettere di Spanio gna, alle quali risposi. Vi priego non vitar sia grave darmi sovente di voi e delle goso : vostre novelle. Che lo ve ne darò altresione bene spesso di me. Il vestre Samplino cresce bello assai. State sano il mio qaro: ed : onorato M. Pietro. A.g. di Settembro 15366 Di Vinegia. ي المالم المرازة the attention of the attention of agreement of

them HA M. Pietro Avilant - 155 hord Ad Avila.

and the second of the second o Non ho prima risposto alle yestro ulmat time dettere de' 10. di Settembre. Che song of stame sutti questi mesi pieno di mpla poie si per cagion d'una gravissima malattia delle oi Comaré vostra, la quale ho più volte greel o duto dover senza fallo alcuno meriraji Nonco dimeno ella è ora, la Dio mercè ineposet ui lo viva; mai ancor vicina alla sua sanità. Mo mal suo è stato una febbre andentissima da prima ed acutissima, poscia con molte manto niere di dolori e perdimento delle mani e 🔅 delle braccia ostinata edunga di più di quattro mesi. Tra questo affanno mi sono manicio, tenuto meglio, che io non credetti poterio fare, e spero mantenermi. Che ho caegiater i via tratté le recchie non buone disposizioni oi mies e sentodni assai mondo e forte Piace-cis mi, chie voittis fratello seis mantenga, le sais in lutanioni del aqualon mi son serre e dolqi

N. Sig. Dio lo risani. Quanto al disiderio che avete, ed alla speranza eziandio di rivederuficquando che sia, non diro altro, se none che sinte di ciò sicuro, che nessuna cost fini potrebbe avvenir più disiderata ne più cara, che rivedervi qui, e rivedervici di quella maniera, della quale già v'obbi e godei prima che vi sopraggiughesser le novelle della malattia di vostro fratello Non ho amico nè parente alcuno in questa vita fuori delle mura della mia casa, il quale io ami più di voi, di modo che se io potessi riavervi, crederei dover viver più lietamélite assai e più riposato e contento, che io non vivo. Ne in cio fingo, che non ho da ingere niuna cagione. Solo l'amor che io vi porto, e quello che so portate a me, e la vostra bonta e virtù mi fanno così ragiomire in questa carta con voi. Arete avuto lettere da M. Carlo Gualteruzzi di Roma sopra le minaccie, che ha fatto il Palenzuola di volerim porre in piato la Commenda di Bolognas che v'arà dato molestia, non dubito: Sonosi poi qui crovate le scritture vostre sopra la causa. Ne io temo di lui. Il quale tuttavia insino a qui non ha dato principio di molestarmi. Anzi stimo, che egli non abbia a fare altro. Io mi vivo, come io soglio, e M. Cola e M. Federigo altresì che statino benissimo, e vi risalutano, e vi si raccomandano senza fine. M. Flaminio era ritornato a starsi con noi per riposare: \* Bembo Vol. VII.

la itriarono e ternarono in Rema gli sinicia sanoi di Vinegia, che andarono coolib Cardio nale Grimano alla nuova edenzionale di la morte di Glemente di Dabe dala Cardinale egli è stato poissi hemoveq doto se vezzeggiato, che è nimaso secreta ridodi Si Si Così l'abbiam perduto lanuale colta. Voi mi scrivete, che mua mine detto parimente a voi. Che se io averò sovente da voi lettere, sovente sentirò quello che sempre vorrei sentire. State sano 24'29, di Gennajo 1535. Di Padova.

A M. Francesco Montanaro, Wicario del Podestà in Mil control of the Micentals of the control of the posta in dames a transfer of the state you stro Biovano, oblastico de construir Ancora che iousappia, che voi autete par accomandata sempre ogniogiustiziro; pure si perche io amo grandemente odalla mia giovanezza in qua Valerio de'i Bellic Vor centine, e si perebé conosco esso aver pes testissimi e sollenitissimi avversari nella eas sactestamemaria d'un suo Zio nuovamento morto, e questi sono certi frati, ho vodud to consqueste poche righe piglian sidana di raccomandano alla vostra homiè e miriti pregandovi con tutte le forze del mio animo, prima che ora affezionato al valor vostroyoù mondasciar d'arotorto, aledetto Valerisiallella qualicosa oltra che farete quello,
oliend dilorostroordistamelo iosacerto de merimant l'antombhligato poquinto descripitella
distilità appartensise, a me stessonallo che
procurer dische vein conosciate più aconis le
operene de mainavverrà cherio possa per ovol
alcunal cosa pele orandori fo don le paroles
saites amontaglica e di d'ovembre (a 2291 di)
Badeva, pelevon mon accessore must cosono
os órova or es alla con a semanna ousb
olloup órimas procasa eschet cos ale surov
os la ollo Giovan Buttista Guzonato, edo
and Noale.

Committee the second of the second

Io vi ringrazio pure assai, onorato M. Gio. Battista, della diligenza, che avete posta in darmi notizia della morte del vostro Piovano, ed ho compreso in ciò molta costesia vostra, ed esser vero quello, che scrivete della affezion portavate alla buona michoria dinmio padre. La qual cosa serbe rovnellanimo, re rendervene, quando: che sia buon cambio, e ad esservene ben grato. Quantifold nimanente, in montraho regresso disquella pieve. Non però de minore di obbligo mib verso voi, che se sioul'avessi y a voir diff cuere profferendoming State pano: Ai 134 di Novembre 11529 Di Padova o 1963 15 pregardovi con tutte de ibece del mio animo, prima che era afferimate al velot ve4530. Di Vinegia.

### A M. Lodovico Beccatello [1]. A Padova.

2 500 900 15

Ho avuto la vostra buona mano como dita nelle rime del Sanuazaro mandatemi, caro il mio M. Lodovico, e ve ne ringra, sio. Vi manderei alcuno de miei sonetti come mi chiedete, se non fosse che essi sarebbono picciolo e vil cambio a tanti ono rati e senetti e canzoni, che mandate ma vete. Al mio ritorno farò pei ciò che vei vorrete. In questo mezzo ed a voi ed al Sig. Vescovo mi raccomando. A a. di Genn.

[1] Il Beccatello Bolognese fu molto.

coaro al Bembo per la cognizione nelle lettere, e per gli ottimi costumi; ed acquistò l'amicizia di lui in Padova dove erasi pottato per apparare. Datosi poscia alla Corte Romana, ottenne l'Arcivescovado di Rägiisi, fu Legato di Giulio III: alla Repubblica di Venezia, ed ebbe altri maneggi di non poco momento, ne quali segnatori di molto, ed accrebbe in istima ed in onore. Morto il Bembo, si ritrovarono in sua mano alcune scritture di lui, ed egli per l'affetto, che a quel grand l'or

.. 12 of 1.

203

A M. Lodovico Beccatello.

A Roma.

Ancora che a me non sia nuova l'amorevolezza vostra verso me, Magnifico M. Lodovico mio, pure ella me gionta a questi di molto cara ed opportuna; stando lo in molto travaglio per cagion di quella buona persona del Palenzaola, tentendo non meno che sperando sopra Pillite din dueste ultime audienze. Al qual travugliannali veggo che doveranno aver dato singotar liphio le vostre fatiche poste a sostemmento della mia giustizia con l'autorità di Monso Rev. Contarino vostro Patroffe. Al quale sarete contento render quelle maggiori grazie, elle potrete in mia vece, e farlo certo, che io non potrei da S. S. aver ricevuto maggiore argomento e più vivo segno della sua buona grazia ed amore ver me, di questo, che agli m'ha in questa bisogua così cortesemente ora dato. Ne gli bascio mille volte a mano di ciò, e saronne a S. S. territo Porce of the grown of the

mo portava, volle scriverne diffusamente la vita, che dal Sig. Apostolo Zeno su pubblicata la prima volta nella impressione fatta dal Lovisa degl' Istorici Vini-

immortalmente. E voi abbraccio e stringo sin di qua di cotesta vostra bella opera quanto debbo; endebbo tanto poquanco i cen l'affanno, di che mi liberate Dico liberate, perclocche per quello che io veggordalle lettere de 27. del nostro M. Gaize, non dubito che quel tristo non arà ottenniziamentenza incontro a me sopra la lite, che egli così audacemente e così a mal tempo m'avea suscitata, è imperversava per trarla al fin suo. Per lo quale affanno mandai a Roma Messer Giorgio Palleano mio, ancora che egli non potesse oggimai andarvi a tempo. Sed de his hactenus. Menai meco a Mantova Torquato, e lascialio a M. Link pridio, che I terrà in vece di figliacio Esci in quel tanto riverenza più d'una volde al Cardinale. Il quale ho trevate un buoso ed un virtuosissimo Sig. intanto che ha siperato ogni espettazion mia; come chesio altre volte l'abbia e conosciuto e riverito grandemente. Ragionai con S. S. a kingo di Mons. nostro di Fano, e veggo cha egli crede e sente di quel buono e sare giorane tutto quello che sentiamo noi stessi la qual cosa m'è sopra modo cara e dolpe stata. Altro non ho per ora che dirvil Amzi si arei, e cotanto, che io non verrei a capo tutto questo di. Vidi alcune vostre lettere a M. Cola le più dolci del mondo, le quali mi fanno disiderarne dell'altre molto spesso. Ma io so che avete tanto da faticar nello serivere, che non ardisco pregarvi a siò.

Diacemio intendere che Goro, nostro, si fa minidottied costumato giovana; che boggi mai com voglion più chiamar fanciulle certi some che assendo egli can voi al con diduoquegli ine idivetzà realer. State egano. A min Englis) 1587 Di Villa nuova da Mantodubito elle quel treste cert a cobnantetra arrenza incomba a can a corre la lite, che egli Is shere A.M. Lodovico Beccatello, us and fin suo. Per lo .ama. Manie mandai a Roma Messee Corgs Polinged wing ancora che celi coa morrer commendaria a temon Ho veduto assai chiaramente la vostra dolch amorevolezza verso, me, pella, lettera -scritthmi sopra la morte di quel santo e shenedetto giovane di Mons, di Fano, Il quadecho piante più volte con quel vero dolor d'animo, che all'amor, che io gli portacia i bi convenia, nanzi era necessario, che dirsentissi. Io non vidi mai a' miei di gio itane di più dottrina, di migliori e più san itiscontumi, di maggior senno, di più ele--vato ingegno, di più vera gravità Ane di maggiore speranza di lui, E equesto condizioni l'amaya io come me ste poteto egevolmente estimare, che io curesta perdita sentito incomparabile -celio! Me a che fine di ciò in que -Dicoldoper dire alcuna cosa non -Inacassarja, cosa, veruna. Endicolo più con le

7208 offracacciero ild rogni medo di onorizieristella emnaguisa la sua gloriosa animagolimatengooper coerto che sia gloriosissima. Periancoara mon ho potulos badare masciò si accupatioosimo pellanmia usata porizioneo Benchiloper odievisile verus o sie il delore, che idesente rquando sio a ciò penso y o pure la givinità -disquello spirito, non mi vi sento, scome orarroj pronto; parendomi fare ingilifiaical isvo valore, a nos lo lodare, a bastanza, opome so certo non potere. Felicissimo hi, che così belli e rari doni ebbe dalla natura in questa vita, e con tanto ardore e vera pietà cristiana se ne parti rendendo l'anima al suo creatore, in quel luogo e tra quelle persone, che più furono da lui amate ed avute care. Ma non più di questo per ora. Piacemi che M. Filippo sia con voi in casa di Mons. Reverend. Contarino, ed abbiate posto M. Vincenzo al servizio del Rev. Polo. Se essi seguiranno avanti a farsi bella via con le lettere e co buoni costumi al meritar degli onori e delle altre cose, potranno ancora amendue stare a buone speranze in sotesta carte, massimamen-19 sostenuti dal favore e dall'autorità di co-Les buoni e gran Signori come questi due mi pare M. Filippo aver già dato bello e grande principio, come da una sua epistola scrittami a questi di ho compreso. Il Signore Dio doni grazia a l'uno e all'altro di seitar l'orme del loro operatissimo e

golaricsimo fratello. Veggo di quale ajuto -e-scategnousete la quella pocé savventurata famiglia: state signification di dover riportar -di cotesta vostra pietà e carità conecito sin scielo, e gloria appresso gli uomihi e ed io ofra gli altri ve ne sente e sentico perpetuo Libbligo. Sarete contento, basciaro la mano in mome, mio a Mons. Rev. Conspr. el sulutar-Imis Mc Gio: della Gasa e M. Gio. Agostino. Markaderico, M. Cola e M. Flaminio ovsi inaccommidano. State sance Albodie Gennajo che così belli e ram discissobel illabland ra in questa vita, e voa vatt adoro e ve-**មន្តាំ ១៦១១សំ**សា និសាស និសាស សភាពិស្រែស សិមាស្តី សិន sit & Con A. M. Innocensio. Sinibaldo: ......... ung បានបញ្ជាក់ថ្ងៃ ខ្មែរ សមាន ហ៊ុន ខាងសាលាលបីម ដែល សំខ

Is a M. Cola. Piacemi assai, che siate domestico di Mons. di Salerno, dei quale quello, che mi dite, non m'è nuovo. Hovene una grando invidia. Vi aspettetto a star meco questa state dieci giorni, come mi acrivete. Ma dubito facciate a questa volta, come a molte altre avete fatto, che mi davete solamente parole. Il che se fia, vi terrò per uom di poca fede. Io sto assai bene, e così fa M. Cola, il quale è ora in Vinegia. Non vi scrivo, quando non ho che. Bene v'amo, come io soglio, e piacemi esser da voi amato. Alla Signora Duchessa.

7298 chrocaeciero ild cogni medo di conorizacionelsommagnisa la sua gloriosa anima; solve tengooper coerto che sia gloriosissima. Perimeoara mine ho potulos badare sa sciò si socrepaisosimo pellanmia usata porizione. Benche per edievisib verus o sie il delore, che idesente aquando io a ciò penso, o pure la divinità -disquello spirito, non mi vi sento, scome ovarroi pronto parendomi fare inginfiaical isuo valore, a mos lo lodare a bastanza, pome so certo non potere. Felicissimo hi, che così belli e rari doni ebbe dalla natura in questa vita, e con tanto ardore e vera pietà cristiana se ne parti rendendo l'anima al suo creatore, in quel luogo e tra quelle persone, che più furono da lui amate ed avute care. Ma non più di questo per ora. Piacemi che M. Filippo sia con voi in casa di Mons. Reverend. Contarino, ed abbiate, posto M. Vincenzo al servizio del Rev. Polo. Se essi seguiranno avanti a farsi bella via con le lettere e co' buoni costumi al meritar degli onori e delle altre seose, potranno ancora amendue stare a buone speranze in sotesta corte, massimamense sostenuti dal favore e dall'autorità di co-Les buoni e gran Signori come questi due mi pare M. Filippo aver già dato bello e grande principio, come da una sua epistola scrittami a questi di ho compreso. Il Signore Dio doni grazia a l'uno e all'altro di se-guitar l'orme del loro operatissimo e sin-

0297 golaricsimo fratello. Veggo di quale ajuto -e-scategnousete la quella poce seventurata famiglia: state signification di dover riportar -di cotesta vostra pietà e carità con exito in zereko, e gloria appresso gli uomihi ; ed io ofra gli altri ve ne sente e sentiro perpetuo sobbligos. Sarete contento, basciarcla mano in smome, mio a Mons. Roy., Conspr. of sulutarimic Mc Gio. della Gasa e M. Gio. Agostino. Mastaderico, M. Cola e M. Flaminio visi indecominadano. State samo Albodio Gennajo che così belli e ram simisvoba dila868mra in questa vita, e coa e ale regare e ve-sa e and M. Innocensio. Sinibaldo: -Bare ist ab the A. Pesaro. The shows

racy view gartheles, he is also what whether he we

it has the state of the water who will be - as heVi rispondo cardo, perois che aggi solamente ho avuto la vostra lettera con quel--ia a M. Cola. Piacemi assai, che siate demestico di Mons. di Salerno, del quale quello, che mi dite, non m'è nuovo. Hovveneruna grando invidia. Vi aspettetio a star meco questa state dieci giorni, come mi scrivete. Ma dubito facciate a questa volta, come a molte altre avete fatte, che mi davete solamente parole. Il che se fia, vi terrò per uom di poca fede. lo sto assai bene, e così fa M. Cola, il quale è ora in Ninegia. Non vi scrivo, quando non ho che. Bene v'amo, come io soglio, e piacemi esser da voi amato. Alla Signora Duchessa

sarete contente farmi raccumandate, octors Mous. I Accive scove; led aghirmaticis e mass simamente à M. Bernardo A. J. de Gente 15300 Db Bologua. Furam are arrayand in ada and riching the road of the ofference of the ed igsjonne lelie te mar eine entreiche greene ArM. Innocensie Sinibaldos testes ! le quali tott coorass As Pesaro, on that themp of buon Persio, preferencione obre a co il FUD By Here were so amon't large outsor amanHanbisagne d'un buon case de retél Però s'aprego, aba se in quel mende pove ne fosse alcon buone, che aver si potesse, me lo compriate, e mandiate, costi stió che si voglia, ce mi scriviste quanto con a cui averò a dara il prezzo. E mandandoli. mil, vedrete bene a cui il consegnerete, che non mi sia cambiato, come è state un altro cane non da rete, che a quar sti di m'ho fatto venir d'altra parte. Se is vi do fatica, abbiate pazienzia. Io il foi acciò non credeste che io mi scordassia che sete mio, siccome io son vostro. Sute sano. A' 6. di Luglio 1531. Di Pedo-March 1 1 th The State or company of the contract of the contr to a thing of the state of the M. Innocensio Sintbaldo. A. Pesaro. - Di quanto avete superato non selo k richiesta, ma anco la espettazion mia, Reverend. M. Innocenzio, di tanto vi rin-

grazio più bisquello sinzaolufano per gli altri communente, del dono da ivdi maisdesorti di duétant da séte in luogo d'ano, che vi pregava mi mandaste del d'uncial» tro da uccello, che io non vi richiedea, ed insieme della rete, ed oltre la rete dell'astetta dorata e bella da portare a caccia; le quali tutte cose m'ha recate il vostro buon Persio, profferendomi oltre a ciò il vostro caval Turco. Se tutti quelli, a' quali si richiede alcuna cosà, facessero, come avete facto voi, che richiesto da me a comiperarmi un can da rete, m'avete tre cani e le altre tante vose mandate a donare per insia qui per le vostre fidate servente, la piociel tempo s'impoverirebbono melti rico chi uomini, e molti credo io, divenirebbo. mo richieditori a posta. Voi avete ben dimostrato servar memoria dell'amore, che to vi porto. Ma io diverrò più modesto per lo innanzi a richiedervi. Il che non avverrebbe, se voi pure aveste fatto solo quello che io disiderai da voi. La vostra cagna terro per me. Dell'altro cane pensondi far quello, che mi scrivete, che se sia buone, io il manderò a Maest. Valerio a vostro e mio nome. Hortenuto qui due di Persio vostro, e andai jerisa veder fare fatti la vostra cagna, siccome da esso intenderete. Piacemi che stiate bene ed onoratamente. La qual cosa io avea già da Manavilla inteeso y il equal mi ragionà della cura proba Revenuent in Manuelline in American

prenderate per trovarmi il caue richieste. Deba qual cura tornando a ringraziarvi faro fine pregandovi a salutarmi il Rever. M. Giovan Francesco vostro zio, del cui male mi pesa, quanto dee, ed anco il no stro M. Beroardo e gli altri amici. State sano A 4, d'Agosto 1531. Di Padova.

### A M. Innocenzio Sinibalda. A Pesaro.

Emmi doluto del mal vostro grandemente, Rever. M. Innocenzo mio, e duole; che dubito non quell'aere vi faccia più danno di quello, che bisognerebbe. Perciò vi conforto a far vero quello che promettete della venuta vostra qui. Che potrete non solamente risanare, ma farvi forte per buono spazio. Gli sproni belli, che mandati m'avete, mi sono cari stati. Ma voi non vogliate pigliar così spesso pensiero di donarmi delle cose di costà. Quantunque del cane da rete, che dite, non posso dire, che se ne troverete un buono, io non sia per averlo grandemente caro. Ma non voglio lo troviate con vostro disagio e sinistro. Vi mando un botticino del vino che io beo, il qual vino se non fia bene a piscere e voglia vostra, iscusimi, che questo anno non se ne sono fatti de buoni, come suole. E peravventura che anco il mare gli noccrà,

che questi vini deboli non lo logliono poter vincere, come fanno i possenti. La barca dello Eccellentiss. M. Marteo da Corto
fisico, che va a Roma richiesto da Nostro
Signore ve lo porterà e rendera. Tutta la
mia casa vi saluta. Salutatemi il Rever. M.
Filomeno, ed attendete alla vostra sanità.
A' 25. di Novemb. 1531. Di Padova.

The plant of the second second

### COVATIO OASIA

ANTINE CONTRACTOR OF THE STATE OF THE STATE

For volume sent moins clover min la vustera leuters certitions de l'odisent, M. Pertre reile terre, et alle militie leuter et et et et et et et leuter leurer leurer leuter leuter leuter leuter leuter leurer leuter leurer leure

### LIBRO OTTAVO.

## A M. Pietro Pamfilio da Ogobbio. A Pesaro.

Ho veduto con molto piacer mio la vostra lettera scrittami da Bologna, M. Pietro mio caro, e restovi tenuto, che m'abbiate dato novella di voi, e del vostro buono animo verso me. Di che tuttavia mai non ho dubitato, anzi ne sono io sempre stato certissimo. Vi direi allo 'ncontro, che io v'amo, come se mi foste figliuolo, e disidero ogni ben vostro, quanto amico e con-

364 VOLUME TERES.

giunte che abbiate, se non fosse, che potrebbe parere, che io vi volessi ricambiar di quella medesima moneta, che a me avete donata. Ma certo, che io direi il vero. Ora tornando alla vostra fettera, ella è venuta a tempo, che io pensava di scrivere alla Duchessa, e pregarla d'un can da rete di quelle contrade. Ora, che ho da rispondere a voi, voglio anco darvi questo carico, di trovarmene un buono, costi ciè che si voglia, che incontanente vi rimetterò la spesa, che faita v'arete. E se pure per averlo migliore, vi bisognasse il favor della Duchessa, pregatenela voi a nome mio, e basciatele la dilicata mano per me, in buona grazia di S. Sig. molto molto raccomandandomi. State sano. A' 12. di Marzo 1530. Di Padova.

## A Messer Pietro Pamfilio. A Pesaro.

Ebbi questi di il cane da rete, che m'avete mandato, M. Pietro mio caro, che è bello, e son certo sia buono, da voi venendo. Ve ne rendo quelle grazie, che a tal dono si convengono. E vi priego ne rendiate quante sapete il più alla Illustrissima Signora Duchessa, la qual mi dite aver presa cura che io sia bene in ciò da voi compiaciuto. Averete con questa le mie

LAND OTHER rime aigli Asolani ristampati, ed in qualche parte differenti dai primieri e anco alcuni miei Dialoghi latini fatti buon tempo fa, ed uno di loro in quelle contrade. Basciate la mano all'Illustrissimo Signor Duca Signor mio, e Signora Duchessa per me, molto nella loro buona grazia raccomandandomi. State sano il mio caro M. Pietro, e se io son buono in alcuna cosa per voi non mi sparmiate, che certo sete da me amato da figlicolo. Priego il cielo a darvi felicitàre huona ventura. Di Villa Bozza al 27, di Gingno 1530. M. Cola non vi ri-sponde, che è da più di in qua a Villa nova, duve egli è in cura e fauca di fabstiche per me. rong rottel at eart 4. 13 7. 6 14 second objections

A. M. Pietro Pampilio. 1 0201 02

Da Monsignor l'Arcivescovo di Salerno ho inteso quanto sia bello il Bacco di bronzo trovato costi. Di che mi rallegro con la Illustrissima Sig. Duchessa, che avera così bella reliquia antica tra le sue cose. Della cui salute do medesimamente inteso dal detto Arcivescovo. N. S. Bio la conservi lungamente, siccomé e voi e noi qui desiderismo. La Villa mia, che avete lo data all'Arcivescovo, se S. S. la voira ve

Bembo Vel. VII.

dere, non gli riuscirà tale quale dite, e quale peravventura parve a voi, l'amor del quale portatomi v'ha in ciò ingannato, amore dico, che spesso occhio ben san fa veder torto. Vi ringrazio dell'ufficio usato in salutafmi con le vestre lettere. Io verto le ricevo così volentieri, come di persona alvera. Attendete a star sano, ed a ben serving come fate, la patrona vostra a cui bascie fete la dilicata mano per me, e non mi sparmiate, se io son buono a far per tois Agli 8. di Giugno 1531. Di Vinegia, dispirane andiamo a Padova Mons. l'Arcivescos vo ed 10.

# A Messer Pietro Pamfilio.

gen a turk of the

dozzina di quelle belle lassa da levriere; che si seleano fare in Urbino di cuojo di cervo, se io non erro. Il prezzo fia ia questa lettera. Le lassa potrete dare al Signor M. Giovan Jacopo Leonardo Orator del Sig. Duca, se egli ritornerà in queste acque, che stimo pure che sì. Al quale mi raccomanderete, e starete sano, e se io per voi posso; m'adopererate, come colai, che v'ama quanto figliuol ben caro. Bascierete la mano all'Eccell del Sig. Duca Sig. mio, e Sig. Duchessa, della cui ristrutta sanita ha Dio mingraziato, quanto dale bo. A 6: di Englio 1531. Di Padova.

150 TOWN A M. Pietro Pamfilio.

es Ho vedute con molto piacer mio le wostre lettere, per le quali mi date speranza di venire in qua con Mons. di Salerno. Sarete, M. Pietro mio, il così ben venuto e ben reduto da me, quanto altro che io veden potessi, il che se io non vi dicessi, potreste e devreste da voi estimare che avesse ad essere, sapendo quale e quanto è l'amore, che io vi porto. E sarete altresì veduto volentieri da tutta la mia casa, la quale lasciaste di voi affezionatissima. Io dunque v'attenderò con disiderio. A Monsignor di Salerno sarete contento basciar la mano: per me, se sarete con-\$. S. Attendere a star sano, e pensate che io waini ceduabbia caro quanto figliuolo. A' 28. di Genanjo 1532. Di Padova. are le orsh chareg as I am margin deres were the service theorem Oracor esseup sudabbesser Pietro: Pamfilio. (1) as a che chas pure one shall quale The congressions of the control cano, c 23 omooDoglismio M. Pietro mio, della mutazion di Mons. di Salerno del venirsi a starqui questa state, si perchè resterò privo di Bis Suche m'era così dolce, come voz poute pensare, e si anche perché estimava avere a godér voi qui, come mi scriveste.

Ed ora non so quando v'averò a rivedere: Ma pazienza. Pure che ciò sia con satisfazion di Sa.S. e sanità, meno mi fia ciò molesto. Voi sete più espedito, che S. S. non è, e più agevolmente ve ne potrete venire, ogni volta che vi piaccia di farlo. A che vi conforto. Io sto bene ora, il che non ho così fatto questa vernata, che sono stato un poco indisposto. Attendete a star sano, e datemi: alle volte nuova di voi. Basciata la mano allo Eccellentissimo Sig. Duca a Sig. Duchessa per me. A 18. di Marzo 1532.

A. Messer Pietro Pamfilio.

le mi promottete venire in qua, che ma de sosa carissima; v'aspetto adunque, e non sia tardo, che potria essere che sarei a Vinegia, dove mi bisognerà essere que, atta mese, come che io non sappia il quando. Increscemi non aver potuto basciar. la muno al Signor Duca, quando S. S. passò per Padova, perciocchè io era in villa, nè potei per causa di una indisposizion mia venirvi. Farete mia scusa con S. Eccell. e raccomandatemi in buona grazia sua e della Illustrissima Sig. Duchessa. State sano. A' 2. di Giugno 1532. Di Padova.

fil ord won so no the color of livourest file present file of the color of file of the color of file of the color of file of the colors of the

non Roudisvero, M. Pietro, v'arei veduto molto volentieri, anzi non arei pototo vedete alcano più volentier di voi, che mi sete nell'animo sempre, e sarcte. Così merita la vostra vietu, e l'amor, che mi por tate. Ma poi che altro non se se può, porse rò-con pazienza questo interdetto fattomi dalla fortuna, o dal caso, o dalla non buona disposizion della Sig. Duchessa, del venire a me, come avevate promesso. E piglio a buon segno, che S. S. non v'abba voluto lasciar partire. Così avviene, che si fa da gran Signori de lor serventi più ceri e plu diligenti alle lor bisogne. Potrete sen ravventura venirci un'altra volta forse cont piditempo ed agio vostro. Lo sempre sia mero, come debbo, e vicino e lonanos Garo mi fia avere alcuna volta novelle di voi. Attenderete a star sano, e mi raccos manderete a Monsignor l'Arcivercovossdie Saletno Sign. mio. A 17. di Settembre 1532.
Di Vinegia. est in inches en en entrance en me de Monore E THE MERCEN CONTRACTOR OF THE STATE OF THE BEST OF THE

والمراجع المحاجمة

## A Messer Pietro Pamplio. A Pesaro.

Non mi potevate dar la più gratate dolce novella, carissimo il mio M. Pietro, di " mella, che data m'avete questi di passati ca Mantova, ciò è la ricuperazion del Dudallo Imperadore impetrata con tanta larvoi nelle vostre lettere mi dimestrace, le 10 rator del Duca m'ha poscia qui più diffusamente narrato. Rallegromene con sue Eccellenza e con Mad. la Duchessa di quella maniera e di quell'animo, col quale esis sano, che io ho sempre le loro cose pro-spere ricevuto, e do a voi carico di fase ablondevolmente questo ufficio a nome mio, e tanto più ancora maggiormente, quanto questo dono così bello e così grande è stato dato solamente alla virtu di lui ed al valore, e non alla fortuna. Del non esser voi potuto venire a me, accetto la escusa-zion vostra. Piacerà a Dio concedermi il potervi rivedere a qualche altro tempo. State sano. A 3. di Gennajo 1533. Di Vinegia.

#### . Pietro Pamplia.

Questa vi fo per pregarvi, che se aveste alcuno de' vestri di quello stato, che vi paressa atto a potermi servire per sinisvalco o maestro di casa, voleste parlargli a Quello, che a tale ufficio, s'appartenga, e -le parti e condizioni d'unmo atto a ciò, io non vi racconterò ora, che niuno meglio de può saper di voi. A me basterà, che voi mi diciate costui sarà buono a servipti. Gli nomini di costà e per la lingua molto -gentile, e per l'acutezza dell'ingegno, per altri conti, assai mi piacciono e piaoques sempre. Arè caro, che se'l troverete, me ne facciate un verso prima, acciò che se io mi fossi d'altro provveduto in questo omezzo, che penerà a venire la vostra ri--sposta, voi nol mandaste in darno. Del salario, lascierò fare a voi, che tanto, quanto mi direte che io a fare abbia, tanto farò. Resta che mi raccomandiate alla Illustrissima Sig. Duchessa, patrona vostra emia. Attendete a star sano, e scrivetemi di voi alcuna cosa. A 17. di Ottobre 1534. Di Padova. Venezia.

#### A Messer Pietro Ranfilia.

Alla vostra umanissima lettera de' = 2 del presente mese, onoratissimo M. Pintro mio, rispondo, che io averò caro che cerchiate d'uno siccome per le altre vi scrissi. Che ne ho bisogno, e siami ciò da vei piacere ed obbligo grande; e che come l'abbiate trovato, prima che 'l mandiate, mi scriviate due parole delle qualità sue, ed aspettiate mia risposta. L'animo, che mostrate verso me, e la infinita amerevolezza vostra, non m'è punto cosa nuova. Ma io non conosco meritar sì gran servitare con la picciola fortuna mia; nè ardirei desiderar tanto. Come che quando fosto con meco, mi parrebbe avere un figliuck meco che sempre in tal conto v'ho tenuto, e terrò. E la mia casa sempre sarà a tutti i piaceri, e comodi vostri. State sane. A' 28. di Novembre. 1534. Di Padova.

#### A Messer Pietro Pamfilio.

Ho inteso per la vostra con mio dispiacere de ducati 50, prestati a M. I. R. il quale è ben mio parente, e figliuolo d'un buono e valente Dottore Gentile uomo di

questa città, ma esso nol mostra ne' suoi costumi, ed è molto scapestrato e licenzioso e peco prudente giovane. Per la qual cosa vi rispondo, che vi facciate pagar da lui per tutte quelle vie, che a voi sono più a grado, ne abbiate a me, ne a suo padre un rispetto al mondo, che così esso vuole che si faccia. Non vedo per questa vostra, che abbiate ricevuto una mia, per la quale vi rispondea alla vostra prima fatta in risposta della mia, per cui vi richiesi d'un maestro di casa per me. Dunque vi replico, che se ne potete trovare alcuno, che crediate faccia per me, caro mi sia che'l troviate; e prima che lo inviate a venir qui, mi scriviate di lui e della qualità sua, ed aspettiate mia risposta. Sono certissimo che chiunque voi mi darete, sarà in alcuna parte somigliante alla bontà e valor vostro. State sano. A' 20. di Dicembre 1534. Di Padova.

# A Messer Pietro Pamfilio. A Vinegia.

Nessuna lettera ho letta, M. Pietro mio caro, molti anni sono, più cara della vostra, per la quale mi date novella della Illustris. Sig. Duchessa venuta in Vinegia, ed insieme di Mad. Costanza, aggiugnendo che ella è disposta di venire a fare un

giorno qui meco. Il che se non eras espei venuto io costi subito per vederle. Mando il portator di questa M. Giorgio imio Secretario a voi per invitar S. Sig. qui, acciò che ella peravventura non si mutasse di proposito, siccome dite a M. Cola, che sogliono sovente far le Donne. Il qual M. Cola non essendo ora qui, che è a Villa nova, ho aperta la sua leuera, e veduto quello, che a lui scrivete. M. Giorgio: farà eziandio riverenza alla Sig. Duchessa a no-'me mio. Io v'aspetto con altrettanto disiderio, quanto è quello, che mostrate d'avere, e che io credo abbiate di rivedermi. Raccomandatemi alla III. Sig. Duchessa ed a Mad. Costanza, e non dimorate al venir qui. State in questo mezzo ed allegro e sano. A' 20. di Settembre 1536. Di Padova.

## - A M. Pietro Pamfilio. A Mantova.

Quel poco di male del piede, che is già avea, quando voi vi partiste di Padova, erebbe di maniera, che io mai non ho potuto mettermi in via di venire a Mantova, come io avea diliberato. Ed ancora sono nel letto, non perchè io non possa starmi su, ma per più tosto guarire, avendo provato che il volere adoperarmi m'ha

vitardata la guarigione. Spero tuttavia fra 6. di poter montare a cavallo e venirmene. La qual cosa fare molto disidero. Ora avendo io avuto la qui inchiusa da Mons. no. estro di Salerno, che mi scrive che io voglia darlè indirizzo, estimando egli, como so pepso, che la Signora Duchessa, a cui S. S. scrive, fosse qui, ho voluto mettere e cevallo Pietro Castagna, ed a posta mandarlavi, temendo non indugiar troppo a lungo a dar detta lettera, se io evessi voluto portarla. Raccomandaretemi adunque in buona grazia di S. Sig. e scrivetemi per lo detto Pietro, quanto sarete per dimora-De in Mantova, ed anco se la Signora Marchesana vi è; che. io intesi dalla Signora Duchessa, che S. Sig. voleva andar non so dove; e se ella vi sarà fra dicci o dodici dì ancora. Che mi dorrebbe troppe, venendo a Mantova, non poter fare a S. Sig. reverenza, e non vederla. Aspetto vostre lunghe lestere e particolari, e di grazia non mancate. State sano. A' 20. di Maggio di natal mio 1537. Di Padova.

## A Messer Pietro Pamfilio. Ad Urbino.

de elegate de noc Ella Rispondo ad una vostra data in Urbias a 26. del passato. E dicovi, che subito, che io potei mettere un poco il piede im terra, montai a cavallo, e andai a Mantova. La qual gita m'è suta molto men cara; per lo non v'aver trovata la Signora Dix chessa, siccome io disiderava, e Voi. Pure vi sono stato cinque o sei di allegramente e ben veduio. Il male mio del piede è stato plu tedioso e lungo, che io non arei mai creduto. Perciò che incomineiatoraisi; quando la Sig. Duchessa era qui, comb sapete, ancora non m'ha in tutto lasciate libero. Pure cavalco senza noja, e cammind com io posso. Vi mando un libro in questo invogiio, e priegovi a mandarlo com le sue lettere a Monsignor Reverendissimo di Salerno, a cui va. Quanto al mio veni re costà, potrà essere che fia a Settembre. Di che non vi voglio scrivero altro, accio non paja che io sempre cianelle e giammal non adoperi. In vi scriverò alle volte, come mostrate disiderare. Attendete a star sano e heto, e basciate la mano per me alla Sig. Duchessa, a cui desidero som mā e funghissima felicità. A' 15. di Luglios 1537. Die Padova. Main anno der an a servici

## A Messer Pietro Pamfilio. A Urbino.

Alla vostra de' 27. del passato rispondo con la alligata di M. Flavio, per la qual vederete l'animo suo. Non è già mancato da me molto prima ancora che io ricevessi la vostra lettera, di non aver fatte buono nificio in questo proposito. Nè m'era nscito dell'animo il bisogno della Illustr. Sig. Duchessa, la quale io subito veduto M. Flavio estimai, che non potesse essere meglio servita da veruno altro, che da lui. Molti rispetti suoi oltra il proposito della quiete lo ritengono dal venire al servizio. di S Eccell. Ebbi già molti di dal Sig. M. Gio. Jac. de' Leonardi, che il libro, il quale io gli avea mandato, che lo inviasse a V. Sig. con le mie lettere per. Mons. di Salerno, era stato dimenticato da un patron di barca, e che era stato ritroveto, e manderebbesi senza dimora. Perche, stimo, l'arete avuto e S. Sig. altresi. Cha mi sia molto caro. Ho avuto tanti travagli a questi di tutti, che non ho potuto a unesta stagione atteneryi la promessa del venire a voi, siecome dissijerioalla Eccel, del Sig. Ducas al quale ancosiavea promesso non wandar, so non a tempo the esso fosse nello Stato. Ho avanzato Auesto tanto che S. Sig. miha liberato dalla detta promessa.

Spero adunque senza niun fallo que la la

Sig. Dio benedetto piacerà, di soddisfare al voto al primo tempo. In questo mezzo conservi sua Maesta sano Mons sopraddetto di Salerno, il quale io infinitamente disidero vedere. Dico di lui perciò, che veggo per le sue lettere, che S Sig. è stata male; ed egli medesimo teme di sei stesso. Baschate la mano alla Illustr. Sig. e patrone vostra, e state sano e lieto. A' 100 di Seta tembre 1587. Di Padovas de la crossel bign. e resent des constantes afforoi seed fact M. Pietro Pamfilio. 12 16h 03 -57 6 odo 199 A Pesaro. The 199 to nie stro da cacill wath to the was priego a Credo aver trovato un buon Precettos re al Sig. Don Giulie secondo il disiderios che mi serivete della Illustriss. Sig. Duckest sa' il equale : é uno. M. Sebastian Corsado da Reggio prete molto dotto in Lating o convenevolmente in Greco. Ne ho ragiona to com l'Ambasciatore, quanto das luis so - Recei interidera: Spero che ella me lavera ottimo servizio. Esso sta ad ubbidienza sua da oggi innanzi. Delle altre cose megliooz che io taccia, non me potendo io toccar parte aleuni sensa infinito dolor mio Bas sciale la manera S. Sign. e salutare illous: Prostro Rever. 21 Salerno. A' 13. di Novem bles 1568; DinVinegiasto com la ensignos è sno, e es encencente del Sig. Arcives. Il Saleran . A . who som vedo l'ora di rivedoto the colon of the colon of the sale durà questa pa pya alganta mirty fia, che io

with all the at the role. The many of the

sucoli (1200) di propietro Pamfilio.

Li cia una la Alesser Pietro Pamfilio.

middle in the second of the se Vicringrazio, il mio molto caro a come figliuolo amato M. Pietro, della congratulazione che fate meco per le vostre Icucre della nuova dignità donatami da N. Sign. e veggo in loro il buono e puro affetto del vostro snimo. Per la qual cosa io sin di qua v'abbraccio col mio, che è vostro da molti anni in qua, e vi priego a eredere, che in ogni stato, nel quale io mi trovi, ed in ogni tempo, pure son vostro succe: Alla Illustrissima Sig. Duchessa, a nome della quale vi rallegrate meco, sarete contento di render di ciò molte grazie, e dire seche S. Sig. averà di me sempre e buono espedel servitore, quanto alcuno altra, che zoggidi viva, ed altrettanto la Illui striss. Sign Duca suo figliuolo. Ma di que, sto voglio rimettermi agli effetti, non alla parele. A. Mad. Costanza, a nome della quale parimente fate amerevole ufficio, a renderete molte grazie, e mi raccomande rete affettuoramente, siccome sapete che si conviene ad uno, che già tanto e in tanta è suo. Fate altrettanto col Sig. Arcives. di Salerno, il quale non vedo l'ora di rivedere. Il primo piacer grato e caro, che mi darà questa nuova dignità mial, sia, che io

spero fra brievi giorni essere in Pesaro, e satisfare al lungo disiderio mio a voi assai conto e chiaro non solo di rivedere le loro Signorie; ma ancora cotesti luoghi, a' quali tanto amor porto già cotanti anni. Or su, io non so far fine. State sano. Agli 11. d'Aprile 1539. Di Vinegia.

#### A M. Pietro Pamfilio. A Pesaro.

Mando M. Flam. mio Secretario alla Eccellen. del Sig. Duca ed a Mad. Duchessa nostra, per condolersi a nome mio del la repentina ed importuna morte di Mons. Reverendissimo Fregoso, e per altre cose appartenenti al Vescovato d'Ogobbio, ed alla grazia fattami da N. Sig. Ho voluto con questa pregarvi ad essergli e consultore e indirizzatore in tutte le cose, che esso a fare averà per me, che so che col favore e con l'amorevolezza verso me gli potrete essere di molto giovamento. Sa Dio quanto dolore ho avuto di sì doloroso caso più nostro, che di quel buono e santo Signore, siccome dal medesimo M. Flaminio potrete intendere. Il qual Sig. ora gode della buone e sante sue opere, e noi siamo rimasi a noje e ad affanni: ma lasciando da pacte queste querele sarete contento dar tede a tutto quello, che esso M. Flaminio

vi dità da mia parte. Attendete n-confortar da Hlustrissima Signora Duchessa, ed a te-neria più allegra che potete, e salutatemi la mia Signora Comare Mad. Costanza, e voi state sano. A' 2. d'Agosto 1541. Di Roma.

#### A M. Pietro Pamfilio.

Ben conosco in voi, Magnifico il mie Messer Pietro, quel vero amore, che sempre è stato nell'animo candido vostro verso me, di che sono nuovamente informato da M. Flaminio. Siatene da me ringraziato senza sine. Quanto alle poche e picciole cose che disidera la Signora Duchessa e la Signora mia Comare Mad. Costanza vorrei che le fossero di molta maggior qualità, che più volentieri vorrei, ch'elle fossero le sue. E quanto alla cura, che s'ha presa sa Signora Duchessa di farmi avere una lettica ancor migliore, che quella che avea la bon. mem. del Reverendissimo Monsiguor Fregoso, io non so che dire altro, se non che rendo di ciò a S. Eccellen. quelle più vive grazie, che io posso, e se averò alcuno anno di vita, S. Sig. conoscerà non aver fatta cortesia a persona ingrata. Al povero e cieco M. Simonetto, ed alla sua figliuola, della quale e del quale m'avea ingiona.

Bembo Val: VII:

to sua bona mem. userò tutti quegli uffici, che siano per dimostrargli la incomparabile affezione, che ho portata a suo Rever. ed Illustrissimo fratello, e peravventura non gli parerà in tutto aver perduto il Cardinale. La effigie di N. S. è qui salva, e manderassi in mano vostra per lo primo che la possa portare sana e salva. L'orologio fatto in sorma di nave è in mano dell'Oratore dello Illustrissimo Sig. Duca preso per sua Eccellen. ed ogni altra cosa che a S. Sig. ed alla Sig. Duchessa piacerà di queste spoglie, fia sua, come debbono essere senza alcuna replicá. Increscemi che Mess. Flaminio m'abbia mandato l'oriolo picciolo, perciò che avea inteso, che la Signora mia Comare voleva che fosse suo, faretele intendere che se S. Sig. il vorrà, io gliel rimanderò molto volentieri. Raccomandatemi alla Illustrissima Signora Duchessa, ed alla Signora mia Comare, e state sano. Spero di nvedervi un di in quelle contrade. A' 13. d'Agosto 1541. Di Roma.

#### A M. Pietro Pamfilio.

Io vi ringrazio assai, il mio Magnifico e carissimo M. Pietro, dell'avviso che mi date della partita della Signora mia Comare Mad. Costanza dalla Eccellenza della Signora Duchessa e da voi tutti. La qual partita, come dite, la lascia assai sofa;

Di che mi dorrei molto, se la cagione, che patir la fa, non fosse così onesta e ragionevole, come ella è. Ma chi è colui, che a questi tempi non abbia più che una cagione di dolersi? Io sono stato poco meno di quattro mesi impedito dalle mie podagre. Ora pure la Dio mercè, sto bene assai. Se alcuna cosa posso adoperar per voi, non mi sparmiate, raccomandandomi alla Signora Duchessa, la quale io porto sempre nel mio animo con molta osservanzia. State sano. Agli 11. di Settembre 1546. Di Roma.

## A M. Flaminio Tomarozzo. A Roma.

Ricevitor della mia Religione in Napoli con maa procura in lui, da poter comparire nei Capitoli provinciali, che in Napoli si faranno, per me ed in mio luogo. Esso m'ha scritto del debito, che io ho con la religione per conto della mia Commenda di Benevento. Gli rispondo. Averò caro vediate che la lettera vada salva. Delle cose mie, che avete nelle mani, non dirò altro, che son certo non bisogni. M. Federigo tutto 'I di ragiona di voi, e vi disidera, e vi si raccomanda. M. Cola è a Villa. nuova. E M. Leonico vi risaluta. State sano. A'6. di Settembre 1530. Di Padova.

#### A M. Flaminio Tomarozzo. A Roma.

Averete veduto, al giugner di questa, Carlo mio nipote, il quale ho voluto che venga à Roma, poichè alle lettere non vuole darsi, per pigliare esperienza di cotesto cielo. Vi priego a trovargli alloggiamento da dimorarvisi per alcun tempo, finchè ie gli preparerò da potervi stare. E sia l'alloggiamento di qualità, nel quale egli non abbia a fare molta spesa, ma passi con poco, ciò è con meno, che si può, senza patirvi gran sinistro. Sarà bisogno che procuriate che si riscuotino quelli denari dalla comunità di Benevento: scrivetemene alcuna cosa, e parlatene con Messer Avila, e con M. Carlo da Fano. Vi mandai a' dì passati due lettere in due volte, che andavano a fra Carlo Pandone Ricevitor della mia religione in Napoli; saperò volentieri quello, che ne è stato. Attendete a viver sano e lieto, e salutatemi i detti M. Avila e M. Carlo. A' 29. di Settembre 1530. Di Padova.

## A M. Flaminio Tomarozzo. A Roma.

Ne mi son maravigliato, ne mi son doluto di voi, M. Flaminio mio, che non ne ho cagione alcuna. Se cagion di maravigliarsi v di dolersi degli amici non ha chi è da loro servito con rischio della loro vita medesima, come sono io stato da voi servito con pericolo della vostra. Dunque non vi date un pensiero al mondo di questa parte, e non crediate che io non sia tale verso voi quale merita la vostra molta virtù, e l'amore che io certo sono che voi mi portate puro e sincero. Quanto aspetta all'affittar la Commenda di Benevento, ho scritto a M. Avila che vegga che ella s'affitti. Tuttavia se fia a proposito per la cagion che arrecate della permutazion da farsi di non la dare ad affitto, fatene quanto a tutti voi parrà, che ben fatto sia, che io nella vostra prudenza ed amore mi rimetto. Attendete a star sano, ed a pensar di tornare a' vostri studj Padovani, dove sete aspettato. N. Sig. Dio vi consoli e conservi. A'22. di Gennajo 1531. Di Vinegia.

#### A M. Flaminio Tomarozzov A Roma.

Vederete per quello, che io scrivo z M. Avila, l'espediente che io ho preso per ricuperare i denari, che mi debbono i Caraccioli; che è il favor della Signora Marchesa di Pescara. La quale spero farà in ciò equello, che a me fie bisogno. Non replicherò qui, quanto ho scritto di voi a lui, che so non esser mestiero. Solo vi priego a darmi voi dal canto vostro quello ajuto, che potrete; che sa Dio, se io ho a questo di bisogno di quelli denari : ed è pure onesto, che cessate di tanto le guerre e romori di quel mondo io debba poterli riscuotere. Sopra tutto vi priego a fare conprestezza e senza dimora tutto quello, che fare averete. A voi mi raccomando. A' 12 d'Aprile 1531. Di Padova.

#### A M. Flaminio Tomarozzo. A Roma.

Ho veduto con molto piacer mio la vostra lettera de 13. per la quale ho inteso le cose di Benevento andare a buon cammino, di che tutto vi ringrazio. Ho anche veduto volentieri la sottoscrizion vostra nel processo della mia bolla, sì perchè ho conosciuto che avete quello ufficio, il che altrettanto m'è caro, quanto se io stesso lo avessi; e sì ancora perchè vi veggo essere non solo eccellente scrittore, ma anco disegnatore, sì bello e gentil segno vi ci avete fatto. Ma lasciando da parte le burle, mi piace che abbiate più fondamento da potervi rendere agli studi, che io non pensava, ai quali sete aspettato, e massimamente da M. Federigo, il quale avendo io salutato a nome vostro, mostrando che nella vostra lettera fosse fatta menzion di lui, vi risaluta. amorevolmente. State sano, ed amate me come io voi amo. A' 26. d' Aprile 1531. Di Vinegia.

# A M. Flaminio Tomarozzo. A Bologna.

Per le lettere, che io scrivo a M. Carlo, ho assai risposto eziandio a voi. Pure
voglio ancor dirvi quello stesso, quanto al
venir mio in costà. E ciò è, che per niente non voglio entrare in via a questi rottissimi e disagevolissimi tempi. Se N. S. soprastarà a miglior giorni e più temperati,
io mi vi potrò condurre o per acqua, o
come che sia. Ora non m'aspettate per nessun conto, vada il rimanente, come vuole.

Ho detto a M. Carlo che stracci la mia lettera, letta che egli l'averà. Non perciò voglio, che ella non sia comune parimente a voi, a cui non debbo nascondere parte alcuna dell'animo mio. Salutate Mad. Giulia per parte mia, e Cammillo insieme. E state sano. A'30. di Dicembre 1532. Di Vinegia.

## A M. Flaminio Tomarozzo. A Bologna.

Voi vi dolete che non avete mie lettere, ed io pure v'ho scritto, una volta da Padova già sono da' 15. giorni per un uomo del Vescovo di Majolica, che veniva per acqua, per lo quale mandai una procura ad Apollonio d'intorno alle cose di Benevento. Le quai lettere non dubito punto a questo di non abbiate ricevute. E se non aveste, fate di rinvenire il detto messo in casa il Reverendiss. Campeggio, e di riaver le lettere, che per esso io vi rispondea a bastanza d'intorno alla cosa del Vescovo de' Grassi. Hovvi anco poscia scritto di questa terra, dove sono otto giorni fa. Di modo che a me parea avere satisfatto al bisogno. Ora che per le vostre de' 30. e 31. del passato ricevute in questo punto, veggo che vi dolete della mia tardità, me ne

maraviglio altrettanto, quanto fate voi. Ma per darvi risposta, se'l Valerio non portò mie lettere, fu che io v'avea già scritto a bastanza. Al quale io non ho dato speranza niuna, ma egli da se se la piglia, nè di ciò posso altro. Quanto al partito del Protonotario Casale, vedete voi quid praestet. A me semplicemente più piace lo spiritosanto di Ravenna. Tuttavia sempre mi rimetto a M. Carlo ed a voi, che so che m'amate sinceramente amenduni. Io sto con disiderio di saper se la corte è per istare in Bologna lungamente. E se lo'mperador si partirà, se si crede o si sa che N.S. sia per soggiornar costì qualche settimana. Della stanza mia, che sia alquanto più libera, avete fatto bene. Ma io non voglio, come per tutte le altre v'ho scritto, venire con questi tempi a voi. Al mio dolce Compare M. Carlo questa volta non iscrivo, fate che questa basti anco a lui. Del vostro venire in qua uno di voi, per cagion che io non vi scriva, non bisognerà che pensiate di pigliar questo sinistro. Attendete pure a star sani costì. Nè per ora so che altro dirmi. A' 4. di Gennajo 1533. Di Vinegia.

## A M. Flaminio Tomarozzo. A Bologna.

Arete con questa una mia al Mag. M. Niccolò Trapolino, il quale stimo conosciate, dotta persona ed antica. Sarete contento cercar di lui, e dargliele, dicendogli che se vi darà la risposta, me la manderote, e molto a S. S. raccomandarmi. Ha da spedire certa sua cosa con questi ministri Imperiali. Ma per dirvi come lo troverete agevolmente, domandatene Monsignor de Rossi medesimo, che S. Sig. ve ne sapra dar nuoya. Ho avuto a questi di da uno M. Lodovico Parisetto Reggiano una molto bella epistola in verso eroico alla Oraziana, a cui rispondo. Sarete anco contento d'indirizzargli la inchiusa, e d'intendere, che uomo costui sia, che io non l'udi' mai più nominare. E in vero huon poeta. State sano e raccomandatemi al mio carissimo non solo compare, ma fratello Messer Carlo, e se andate alle volte alla sua stanza, sa-Iutatemi i suoi osti. Se M. Alessandro Corvino verrà ad alloggiar con voi, direte a Mad. Giulia che lo riceva volentieri, e gli faccia buon viso e buon trattamento. Anzi pregatenel voi a ciò fare, e ritenetelo con voi. È gentile ed amorevole giovane, ed io l'amo assai. A' 28. di Gennajo 1533. Di Padova. £.

#### A M. Flaminio Tomarozzo. A Roma.

Un Marchese di Pescara fu molto caro al Re Ferrandino, il quale rientrato Ferrandino dopo la partita del Re Carlo in Napoli, e volendo riavere i due Castelli di Napoli, ciò è il Novo, e quello dell'ovo, andato questo Marchese a ragionamento co. Francesi d'uno di questi Castelli sotto fede, fu da una saetta di balestro ferito nella gola, della qual ferita si morì. Questo Marchese di Pescara, che su prode nell'arme molto, e perciò carissimo a Ferrandino, ho io creduto sempre che sia stato padre del Marchese, che morì questi anni a Milano, e che si trovò alla presa del Re Cristianissimo. Ora per quello che mi scrivete non sarà stato suo padre. Ma come che sia, di costui vorrei sapere il nome. Però non v'increscerà domandame a nome min Monsignor Giovio. Ed attendete a star sano. A' 22. di Febbrajo 1533. Di Padova.

ુંધ્

#### A M. Flaminio Tomarozzo. A Padova.

Io ho avuto per lo più caro amico e fratello, che aver si possa per alcuno, M. Girolamo Savorgnano. Il quale è stato molto raro e singolar gentile nomo della Patria nostra, e pieno di gran valore e di gran virtù; ed era il più grande, quando egli morì, che non sono molti anni, che fosse in Utine Patria sua ed in tutto il Frigoli. Era oltre a questo mio Compare. Ora i costui figliuoli io gli amo come miei figliuoli, e disidero il ben loro, quanto il mio medesimo. Questi hanno a proporre una loro causa di certa giurisdizione juris patronatus delle chiese negli loro castelli dinanzi ad alquanti di cotesti Signori Dottori e Leggenti di Padova. Sarete contento trovare l'eccellentissimo M. Mariano Sozzino, che è uno di quelli, che ha a far questo giudicio, e pregarlo per parte mia, che se mai esso è per farmi alcun piacere in questa vita, voglia avere per raccomandata la giustizia di questa illustre famiglia, e arditamente difenderla con l'autorità e dottrina sua in questa causa. lo parlo così liberamente, perchè so che la ragione è dal canto loro. Tutto quello, che S. E. farà e dirà in favor loro, io riceverà

per fatto e donato a me medesimo. Nè mai verrà tempo, che io me lo scordi. Farà in questo S. Eccell. parimente piacere al Mag. M. Niccolò Tepolo, il quale ebbe per moglie una figliuola del detto M. Girolamo, e sorella di questi fratelli. Tutto questo che io vi scrivo, direte a S. Eccell. e scrivetemi quello, che ella vi risponde, molto molto a lei con tutta la industria vostra raccomandandomi. State sano. A'3o. d'Agosto 1538. Di Vinegia.

#### A M. Flaminio Tomarozzo. A Padova.

Io non posso più oltre portare il desiderio, che io ho di riveder le mie medaglie, e qualche altra cosa antica, che sono
nel mio studio costì. Perchè sarete contento, quando tornerete a Roma portarmi queste di loro. Le Medaglie d'oro tutte. Le
d'argento tutte, da quelle in fuori, che
sono nell'ultima tazza più grande di cauna
indiana ed in maggior numero delle altre.
Le di bronzo delle prime quattro tazze di
quella maniera, e più, se più vi parrà di
dover portare. Il Giove ed il Mercurio e la
Diana di bronzo, e quello oltre a questo
che a voi piacerà di portarmi. Troverete
nello studio Spagnuolo delle Medaglie, quat-

tro o cinque coltrette di zendado cremisi, che entrano tra le tavolette, nelle quali stanno le Medaglie d'oro della cassetta, le quali si tramettono a dette tavolette, acciò portandosi la cassa elle non escano dalle stanziette loro. E la cassetta di veluto si ripone in un'altra cassetta coperta di cuojo, la quale io soglio tenere in terra sotto gli armaj di legno dalla parte del detto studio Spagnuolo. E così si possono portare e le Medaglie e la cassetta di veluto sane e salve. Le altre 72. Medaglie d'oro porrete in un sacchetto. E somigliantemente potrete porre e quelle d'argento, e quelle di bronzo in sacchetti, quelle di ciascuna tazza separate in un sacchetto ciascuna. E parimente portatenii le loro tazzette, siccome meglio vi verrà a portarle, e quel bussolo damaschino dove stanno le Medaglie d'oro 72. Portaretemi eziandio quella tazza, dove stanno gli anelli e le corniole e le altre cosette con ciò che è in essa. E delle altre cose di poco peso tutto quello, che a voi parerà di portarmi. E di que-sto ordine, ch'io vì do, non curate di parlar con persona, perciò ch' io non veglio, che si sappia. Se pure non avverrà parlarne al ritorno vostro a Roma con l'amico nostro, col quale ho comunicata questa mia sensualità, e vogliolo per compagno a tale -speuzbolo, e certo sono, che esso non ne farà parola. Percincche è prudente a diserevorgiorane, e molso intendente di tali que,

LIDRO OTTAVO.

da arò piacere di pigliarmene spasso con lui, quello che fassi con pochi altri. Già due ore è venuta nuova della vicinissima morte di Mons. Reverend. Contarino, il quale avea già perduta la favella, che ha grandemente dolorata tutta questa corte. A me pare, che N. Sig. Dio voglia permettere, che questa santa sede abbia ad aver più infelicità, che non si credea, togliendoci la prima colonna e sostentacolo della sua Chiesa. Non me ne posso dar pace, ed ho il cuor pieno di lagrime. State sano voi. A' 23. di Agosto 1542. Di Roma.

#### A M. Trajano Alicorno, Camerier di N. S. A Bologna.

A \$ 3 . 3 .

Mostro Sig. può già più dì avere avuto risposta di quel negozio, per lo quale la-sciai quelli due brievi a V. Sig. per ordine di Sua Santità. Il che se è, siate pregato e dirne una parola a S. Beatitudine e pregada a degnarsi di commettere a M. Evangelista, che gli sottoscriva e sigilli; e se Sua Santità glie me darà la minuta, che la tenga in secreta parte. Espediti che siano gli potrete dare a M. Vettor Soranzo, a cui scrivo ciò che egli ne averà a fare. Di questi ufficio sempre surò tenuto a voi, ne mate mi si scorderà. Bascio il santissimo piè

335

di Nostro Signore ed a Vostra Signoria mi raccomando. A' 16. di Marzo 1530. Di Padova.

# A M. Anton Nerli. A Roma.

Che abbiate così vivamente difeso l'onor mio calpestato costì a gran, torto da quelli ministri della Cancelleria, senza essere voi stato a ciò pregato o richiesto da persona, e a caso sopravvenendo al calpestio, è stata cosa più tosto dalla vostra cor-tese e generosa natura, Magn. M. Antonio mio, che da questi tempi. Rendovene quelle maggiori grazie, che io posso, riserbando la memoria di così gentile e amichevole atto nel mezzo del mio animo tutto I tempo, che io ci viverò. Il nostro Messer Lampridio sta bene, ed è qui con molta grazia di questa città e di questo onorato studio, del quale se voi voleste esser parte, peravventura e voi non ve ne trovereste mal contento, ed egli se ne rallegrerebbe ed ingrandirebbe assai. Io non vi ci potrei già veder persona più volentieri. A voi mi raccomando con tutto il cuore. A'17. di Settembre 1530. Di Padova.

The K & Sall

## A M. (\*) Antonio Mezzabarba. A Verona.

Jeri a caso venendomi la vostra (1) Canzone della Croce in mano, io la rilessi volentieri, e poi con molto piacer mio la

Via più direi, Signor, arditamente Che del Tosco Poeta il gentil spirto

<sup>(\*)</sup> Le costui rime furono impresse dal Marcolini nel 1536. in 4. in Vinegia, e sono ripiene di vaghi pensieri, e di quella eleganza con la quale solevano i Poeti in quel Secolo scrivere i loro componimenti. In esse si leggono parecchie todi del Bembo, di cui fu il Mezzabarba assai samigliare, ed un suo Sonetto sopra lo stesso Bembo fu da noi fatto imprimere nell antecedente Volume. In un MS. di varie rime posseduto dal Sig. Apostolo Zeno ritrovai alcuni versi di esso Messabarba scritti in lode di un libro, nel quale vi erano alcune cose del Bembo, e perchè non sono impressi nel mentovato Canzoniero, e sono composti sopra il nostro Autore, mi giova trascriverli, e fare che oltre al pubblicarsi, servano di accrescinento ed al nome del Bembo, e alla nostra edizione; e sono i segg.

Elegato fosse in voi con più bele nodo f

Se non che a me par veder chiaramente Ch'alla dolce ombra del soave mirto! Con più bel stil, con più leggiadro modo

Cantate, e con si nobil maraviglia,

Che a se stesso il dir vostro sol solniglia.

(i) La Canzone del Mezzabaion è impressa a car 42. delle Rime di trii, ed è composta in istrana foggia di sei stanze, è di un commiato, come le Sestine, ma le stanze sono di otto versi, ed il commiato di quattro, ed in ciaschedina stanza sono le medesime rime cagionate della sumblianza del finimento delle voci, ttelle quali vanno a terminare i versi, il che nelle Sestine non viene usato.

ve n'è due, di modo che in sei stanze quelle, medesime rime, due vi sono sedici polte ed una quindici o oltra la coda della ocanzone, nella quale le due vi sono, repeotite tre volte, e l'una due. E vero che dinuna di queste rime, che sedici volte si zidicono, avete divisa in tra voci diverse, due delle qualitati ripongono sei volte de al'una quattro, Le, altre tutte sono di quelle medesime voci. Onde vi si vede essere una Edifficultà incomparabile a poterne bello e buon poema comporte con tanto tinforzamento ge, di rime, e di quelle stesse voci. E voi dite quello, che a dire avete, quasi come se le rime vi fosser piane, ed ogni stanza ciascuna per se d'altra e diversa maniera le hyesse come hanno la maggior parte delle Canzoni del nostro Petrarca Per la qual cosa non mi son potuto nitener di sallegrarmene con voi. Come ch' io stimo, che pochi poeti siate per avere, che seguitino questa maniera di Canzone i si mi pare egli, che malagevole sia lo accozzare 5 insieme cotanti ripigliamenti di quelle stes-Lee voci, e il dir bene. La qual cosa tuttaskia tanto più rara e maravigliosa renderà salla genti, che verranno, la vostra medesima -fatiga State sano, e raccomandatemi al Singar Podesta vostro, di cui sapete quatto systeri. a. miei icome fratelli. A. 291 di Setrembre 1530, Di Padova. quali vanno nelle Sestine non viene usato

## A Messer Lodovico Strozza. A Mantova.

Ebbi quattro di sono da M. Lazzaro Buonamico una lettera, che voi gli scrivete pregandolo a ricordarmi la promessa fattavi in Bologna d'intorno al epitassio del Conte Baldassarre vostro Zio. E perchè anco il pregate di celerità, vi mando quello, che vi ho pensato sopra, senza averlo mandato altramente a M. Lazzaro, per non perdere in questa opera più tempo. Ed in prosa perciò, che a volere dir le cose che dir si convengono, il verso non basta. Se io avessi avuto più tempo, peravventura che io vi arei aggiunto alcun verso Ora far nol posso. E tuttavia nessuna necessità ci ha di versi, che la prosa dice a bastanza. E perchè mandate i quattro versi fatti dal Conte sopra la morte di sua moglie, a me parrebbe che in ciò si satisfacesse alla volontà sua, ed in uno degli due spazj quadrati si tagliassero i detti versi, e giugnersi sotto tai parole. Hippolytae Taurellae uxori dulcissimae; quae in ambiguo reliquit utrum pulchrior an castior fuerit; primos inventae annos vix ingressae Baldassar Castitionus incredibiliter moerens P. MDXXV. se in quello anno ella mori. Ma notate che il tetrastico è incorretto nel primo verso, e vuol dir così: Non ego nunc vivo conjux dulcissima: vitam ec. Ed è aerto un bello Epigrametto ed affettueso ed elegante, nè è da lasciar perdere. Oltra che benissimo starà l'uno epitaffio nell'un degli spazj, e l'altro nell'altro, e potrassi credere, che amendue i corpi della moglie e del marito sieno nella piramide. Anzi se essi non vi sono, si dovrebbe porvegli, poi che tale par che sia la volontà del Conteper quello che si vede ne' versi fatti da lui per epitaffio della moglie. Darò queste lettere a M. Benedetto Agnello, come ordinate. V. Sig. mi raccomandi a Madonna Alovisa. State sano. A' 26. di Dicembre 1530. Di Vinegia.

A M. Bernardin Sandri Segretario.

del Cardinal Grimano.

Nel Frigoli.

to, che ha dall' una parte Mecenate, dall'altra Virgilio con quelle lettere, che dite. Potrebbe essere che fosse questa testa e quella di Mons. vostro Rever. una stessa. Questa che io ho, è cosa moderna, ben che di conio e non getto. Quanto si Eslconi e simili uccelli di preda, questo uso è cosa moderna, che gli antichi non gli aveano mansuefatti, nè gli usavano, come gli usiam noi. Sarcte contento hasciar, la mano per me a Monsign. Reverend. e starete sano. A 24, di Gennajo 1531. Di Vinegia.

A. Roma. One p. sicure.

E dolci mi sono state le vostre lettere per conto del vostre dolore che in esse mi si scopre ricevuto della morte del mio Lacilio, e dolcissime per rispetto di Molisignor lo Cardinal vostro, che se ne dible anco egli, ed ha voluto che me ne facciate fede voi. Di che renderete a Sua Sign. quelle grazie, che conoscete convenirii. piglierete a far questo ufficio per me con S. siccome preso avete a far meco quello per lei. A cui nondimeno scrivo io uncora. Quanto a voi, io era assai certo senza le vostre lettere, che a voi dolevano le mie disavventure, poscia che iò certo eta dell'amor, che mi portate per quello, che io a voi porto. Pure la menzione di ciò vostra m'è cara, e rendovene grazie. E priego il cielo, che faccia voi tanto consolato, quanto ha me posto in dolore e in affanno. Come che in mi sono oggimai, anzi pure assai tosto accordato col volere del Sig. di sopra, e ringraziolo d'ogni cosa che egli mi da e manda. State sano. A' 16. di Settembre 1532. Di Vinegia.

Tie Vincera. Windigolog Autonio de Marsily: 128 . bara

Ho enteso per lettere della mia Mad. Giulia, quanto cortesemente voi vi sete faticato in mantenermi la esenzion concessamijsopra la mia magione, e quanto in ciò mi sia valuto il vostro patrocinio. Che serstata non fosse la diligenza ed insiemb anterità vostra, le cose non sarebbono ite hene per me. Di che mi vi tengo e constesso obbligatissimo, ne potrei a questi di avere avuto cosa più a me cara, di questa, la quale stimo più, che un altro buon heneficio. Priego ora voi, che se mi sentite buono a servirvi in che che sia, siale contento di prender fidanza sopra me, sen-2a ninn risparmio. Che quando io ogni di mi faticassi per voi, non crederei giammai saziarmene. A cui e me e le dette cose mie raccomando più tosto per usanza che per hisagno. A 20. di Giugno i53r. Di J'adoya. ata to be assent

ai 2 A. M. Marco Antonio de Marsili. 18 11 290 0 A Bologna, 3 3 3 100 de

Poche lettere ho ricevute in questo avvenimento della nuova dignità da N. Sig. donatami, che mi siano state care, quatto le vostre. Nelle quali ho veduto molto chiaramente il buono amore, che mi portate,

ed avete portato sempre di molti anni addietro. Oltra che per lettere del mio governator della Magione, ho il vostro dolce affetto verso me, e le dimostrazioni uscitevi del cuore della vostra letizia intese più particolarmente e più a pieno; de' quali ufficj vi sento e sempre sentirò molte grazie. E priego N. Sig. Dio che mi doni occasione di poterlevi rendere in alcuna felice occasion vostra. In questo mezzo deverete esser certo che io v'amo, come carissimo ed onoratissimo fratello si dee o si può amare. E in testimonio di ciò vi profero tutto quello, che è in me da potervi donare con lieto ed amichevole animo. State sano. A' 6. d'Aprile 1539. Di Vinegia.

## Al Signor Ferrante Prencipe di Salerno. A Salerno.

Messer Giovan Jacopo di Simeone Napoletano m'ha fatto intendere la disagevolezza, che egli ha dello intertenersi qui, e difendere il grado suo del Dottorato per cagion della mala qualità di questi tempi, e pregatomi che io lo raccomandi a V. Sig. in ciò, che ella sia contenta di commettere a' vostri tesorieri, che restituiscano a Mad. Beatrice di Peres madre sua i secento scudi, che M. Giovanni Antonio di

Liero ottavo.

Simeone già Governator dello stato di Santo Severino di V. S. vi prestò l'alla qual Mad. Beatrice debbono cedere detti denari. Io ricordandomi che V. Eccell. essendo qui volle che io il conoscessi per suo, ho esti mato ragionevolmente non potergli mancare di questo ufficio, spezialmente dovendolo io far con lei suo Sig. Siate dunque e da me pregato e dal bisogno di lui molto più supplicato, ad averlo per raccomandato in questo vie più necessario che volontario disiderio suo. Questo dono se egli dalla larghezza e cortesia vostra otterrà, io a voi rimarrò di ciò obbligato parimente con esso lui, il quale amo e come servo di V. S. come dotto e gentile e degno della vostra grazia. Basciovi la mano. A' 16. di Giugno 1531. Di Padova.

#### Al Prencipe di Salerno. A Salerno.

Bastava assai, che V. S. m'avesse con una sua visitazion fatto arrossare, e postami così indissolubile catena al collo per la molta cortesia di lei quella fiata usatami, senza ritornando ella in Padova esser venuta un'altra volta alle mie case per vedermi. Il che intendendo io da'miei, conobbi che la mia fortuna non avea voluto, che io avessi tanta cagion d'insuperbire, e fecemi essere a quelli di in altre parti. Della qual

cosa dovendomi dolere io, veggo ora che V. S. se ne duole ella con le sue umanis, sime lettere. E così rinforzate in molti doppi la detta catena mia e gli eterni obblighi che io xi tengo. Di che vi rendo mille grazie, che vantaggio mio grande è, a confes sar bene il vero, questo infinito favore, che da Vostra Signoria ricevo, ed in agni modo me ne debbo insuperbire mal grado, della fortuna, che mi tolse la seconda volta il potervi vedere, e rallegrarmi doppiamenta di quella vista. Quanto appartiene a quello, che mi scrivete della Signora Mad. Isahella di Cardona Vicereina di Napoli, ho dato al messo vostro tutte le mie cose e latine e volgari, assime che a lei si soddisfaccia, della quale jo sono antico servo per le alte e chiare doti donatele del cielo, fatte vie maggiori e più illustri dalla sua diligenza e virtù. A cui bascio la mano nella buona grazia di Vostra Signoria senza fine raccomandandomi. A'23. di Luglio 1531. Di Padova.

## A M. Lodovico de' Rossi. A Bologna.

Ho veduto per le vostre lettere il disiderio vostro di aver da me a livello per 29. anni l'orto, che ebbe già Maestro Jacopo da Carpi. A che rispondo, che a nesettho liv mas voluto livellare per tanti anni cosa alcuna, perció che é contra le instifileloni della nuova religione. E Maestro Jacopo medesimo mi se pregar di quello stessi so orto da molti mici amici ed ultimament te dal Signor Duca di Mantova, ne percio volli far cosa, che io non devea. Il che vi pub e de essere stato detto da Mad. Giuhà Governatrice de la Magione, che il va. Dunque di livello m'arete per iscusato. Ma sliine che vediate che io ho desiderio di compracervi, che di vero l'ho, vi dico che V. Sig. trevi uno scambio o in Bologna o fuoti vicino ad alcuna possession della Magione, o come si voglia altrove, che possa cedere in evidente utilità della mia Chiesa, che altramente non si possono fare questi scambi, ed io ne farò venir un brieve dal Papa, ed a quel modo ve lo darò in permutazione, e sia vostro perpetuamente, e senza mio carico veruno. Se quello orto fosse mio patrimonio, o per altro conto, che per la Chiesa e Commenda mia, vedereste agevolmente quanto conto io fo dei prieghi vostri. A cui ed al mio Messer Filippo Maria mi raccomando, e priego lui che pigli questa lettera anco per sua risposta. Vostra Signoria sarà contenta far dare la alligata al Magnisico M. Marco Antonio de' Marsilj. A' 20. di Giugno 1531. Di Padova.

## A M. Lodovico de' Rossi. A Bologna.

Avuta la prima lettera di V. S., Sign M. L'odovico mio, io ammalai, e non 🕶 potei far risposta; oggi, che mi sono la Dio mercè riavuto, ed ho ricevuta la seconda vostra or ora, vi rispondo, che io non voglio dar commissione ad alcuno, che conosca quello, che V. S. mi vorrà dare allo ncontro in Bologna, ma voglio conoscerlo io stesso. V. S. solamente averà cura di fare intendere a Mad. Giulia quel tanto che arete pensato di darmi, e farla capace e certa del valore, sicchè ella mi faccia intendere la qualità del cambio vostro. Il qual cambio se sia sufficiente, io l'accetterò. Se non fia, mi perdonerete se io non l'accetterò. E questo dico, acciò non perdiate tempo nel proporre ora una cosa-or un'altra, come fanno quelli che cercano d'essere avvantaggiati. Il che non credo che sia in Vostra Signoria cercando questo luogo non per utile, ma per piacer suo. Nè resterò di accettar quel che mi proporrete, per avidità, o per volere essere con voi buon mercatante. Dio me ne guardi. Ma perchè così è il mio obbligo con Dio, : con la mia Commenda, che è sua. Potrà Vostra Signoria trovato il Loco, farlo dire

a M. Giulia, e che ella me ne dia particolare e vera notizia. A cui se ella non crederà, mostraretele questa lettera. A V. Sig. e al mio M. Filippo Maria mi raccomando, e vi prego siate contento di raccomandarmi al mio Magnif. M. Marco Antonio de' Marsilj. A' 17. d' Agosto 1531. Di Padova.

# A M. Angelo Colozio. A Roma.

Ben si pare, Reverend. M. Angelo mio, che voi non sete di quegli uomini, i quali agevolmente scordandosi le più antiche ami--cizie e le più lontane dagli occhi loro, sempre si tengono alle più vicine ed alle più recenti, forse perciò, che eglino di queste più di profitto prendono, che essi non fanno di quell'altre, poscia che voi la memoria di me non veduto da voi se non rade volte già sono cotanti anni, non solo serbate viva e verde, non altramente di quello, che facevamo gioveni e sovente incontrandoci l'uno con l'altro; ma ancora v'è in pensier venuto d'onorarmi così cortesemente col vostro bello e leggiadro sonetto, che io a questi di ho avuto dal nostro M. Anton Tebaldeo, e prima avuto avea per mano di Gregorio da Fiume. Al qual sonetto io volea pur rispondere altramense ine con lettere. Ma sopraggiunto da and :errancila, che m'ha cagionevole moln ma me venuto fatto il per erms in mu saddistare. Laonde ho dilibeme me meer cun vei più lungamente, e con mesta pous letters rendervene quelle razie, che a con eccellente dono si conengono Accome io so con ogni affetto del numo, i puale animo è molto vostro iela mer necessarabile virtù e bontà nsino mila numanerra nostra, ed ora risve-Bino male waste rime si rallegra essere L in a ulumemie onorato, ed avere così ilmetri umimiono dell'amore verso me vostru e della mostra antica e buone simistà. E ma lime v abbraccia, e strigue, e vi m raccomanda, e vi priega salutiate M. Anten sopraddetto r nome suo, di cui si serhe qui multa e molto grata ed onoreta ricordanza. State sano. A'10. di Settemb. 1531. Il. Indara.

w. v. ... au. ... Maishiavello.

molto onorato del pello e gentile ed amocon quale così altamente de consco che antore ve conosco che lo ngamo idopeno io non posso di meno idopeno io non posso di meno

detto de molto leggiadramente ordito e tesnetto de molto leggiadramente ordito e tesretto, ed ha in se ognis bella parte, se non in quanto la materia, di che preso avete a dire, è debole. Salutatemi M. Bernardin da Porto, e M. Girolamo suo cognato, e M. Valerio, e state sano. Agli 8. di Novembra 12531/ Di Padova.

Al Malchiavello.

A Vicenza.

Francesco mio, del nuovo figliuolo, che viè nato, e d'una buona voglia son contente tenerio al fonte del battesimo, e ad esserne Compar vostro. E perchè non posserivo a M. Agostino Angiolello, che lo tenerio a far questo ufficio in persona, scrivo a M. Agostino Angiolello, che lo tenerio ga a nome mio. E qui fie la lettera. Salutate la madre di lui e moglie vostra per me. A'3. d'Aprile 1532. Di Padova.

Al Malchiavello.

Vi cendo .narisoi. A. coltro sucretto de de anoche sincesco, del homo cuttic ed amoco ele sonetto, coi carle anticatione
esarqueo ni saratta, estacy el subsycollac ve
maismedo esfettaria amiliarpost, cosingamo
craggal abreadapasatinaramase abrototadae
espectationes estacos estacos

le. E stimo le abbiate fatte in pochi di sarebbe da rassettarle in molti luoghi, se veleste che elle ascissero fuori. È questo rassettamento bisognerebbe che venisse sa voi stesso, e non da altrui. Nè in arei tempo da queste cose, che sono come potete sapere occupatissimo. È stimo sia mala cosa usarsi a dire ogni cosa. Parlo d'amore che vi porto, che vorrei vedervi altissimo poeta e leggiadrissimo. Ho avuto il Madrigale e ve ne ringrazio. State sano. A' 10. di Febb. 1532. Di Padova.

## Al Malchiavello. A Vicenza.

Quel verso di Dante che dice: Forte spungava con ambe le piote, non vuol dire spungava, come interpreta il Landino; ma spingava, che non si dice, nè si trova spungare Il che potrete vedere in un verso che è nella frottola del Petrarca (1),

<sup>[1]</sup> Il verso della Frottola del Petrarca allegato in questo luogo dal Bembo è
il seg.:

Trova un altro che spinghe a cotal verso.

Vedasi nel primo Volume la lettera II. dell'Autore all'Arcivescovo Teatino.

che io vi richiesi, la quale sarete contento mandarmi tale quale ella è, che ve ne priego. La interpretazione, che dà il Landino a spungare, stimo sia vera e buona, nè vi è differenza, che io creda del sentimento, ma solo della parola, che in quella maniera non è ben detta. A Vostra Signoria mi raccomando. A'18. di Giugno r532. Di Padova.

### Al Malchiavello. A Vicenza.

Ho letto con molto piacer mio i tre Sonetti mandatimi da voi, Magnifico Compare mio, ma sopra gli altri quello, che vi scrive la Signora Caterina da Piovene. La quale non può esser se non valorosissima, se quel Sonetto è suo, come Vostra Signoria afferma. Il quale nel vero è tanto bello, che mi fa maravigliare grandemente. E parmi che la Marchesa di Pescara sia non solamente a Napoli, ma eziandio nella vostra città. Dissi Marchesa di Pescara, perciò che è quella, che ha ora il primo grido. I vostri sono eziandio belli, ma non giungono alla eccellenza del suo. E vaglia a perdonare. Ancora che io stimo, che questo appunto sia la somma del piacer vostro. Attendete a star sano. A'23. di Genn. 1534. Di Padova.

154 l'Arcivescovo, che quello che io le do. Pereiò che oltra obleant Astalle IL ora qui in Padova poco posstadnesia skudistazion vestraj. tesians officer lab energy self and posterio authoris engles a voloredor accharge offens eagud, ruifgigareddden godida, abannaunce favicit, la quele si o o paneir o revin la questo ese admon posso, che sono occupata sincita. Agairai pregherdas che quando zgi der haup sdi upli cose alle mami, sinte conventordi ricileareal carino di mandadelai jerbeonera onodi andlea oursai Oliva seble o Wos. querbebbes ella mersy far questa operativse ocheroet misseeduciarla ill vostro sonstat non cholanetste with the state of ellreitsuse ivacer sombavinana, aiddacai me lainde grandemente le une irin a seasan M. dintonio s Anselugi di significa di cintonio di contrato di contra dente de volentieris fa meco questo e ufficiet, perchanon shos hidognossid aluid scrittore. De possor per le disagevolèzze sede l'tempi obe currono, fare ora soverchicapene. Dunsque osbrete contento scusarmi, che doinda si saddisfaccia neb ricever cohsi, adel qual mi achivete. Di squista vostra nume tuttavia leni menda guscie. State napor A'29. d'Agostoci biliq. ha, il ele d'in reglia ele succedalinaid and has A M. Giovanni Naldings of non Canselliers del nComune dis Riorema, of A Vinegia. . avoba q iQ

Alla vostra lettera vorrei poter dare altro in risposta per servigio di Monsignor

l'Arcivescovo, che quello che io le do. Perciò che oltra cha casendo io ora qui in Padova poco posso fare a speddisfazion vostra, teriors cheese labouries costi fossi Motrei quello stessos, rispetionalla qualità della dis sogna, che paredebe muova pietosamente ciaccua adraver rispetto ia figlinali di not esso dratello più che a voi; aggiumo che oqualli-Sigg. Annocatom, sono malagarelination del molere la chenil piate inono sieno dirati in forionescletiastico, duanalbo contralaum colore state sidifossono, estato -encode 1500 lbo verupa amicinia con'l' Avvocostsus la chennic fardanno, come ditel Tutte enilo gliobladvo da finchiasa, da qualo gli rendéreteuse varez, el avoimelte care, che neu-Minasaosa umi optio lesser pitt dolce, who por -tore rescrigosto el quelli Signoro da o uni viò tennitus some ipficitemente que asard finche sib and with Alato bjuto alla cosa vostral mon ihorada darvis Cherze questa lestera mon gió -merdi, amepongloverà ogni altra nintercession id'abruno minicara come alterimenon de same ieni lpoper far, capo com cotesto Apportatore icol centale inessuna: dimestiehepza (ho igiane rende cogour-orther backbrokoig, o'A austral lang. fia, il che Dio voglia che succeda!!Maisb non le aspetto. Perdonatemi, se le così part lo nentrate di Mossilano de l'étate nen di Di Padova. A Vinegar

Alla vostra lettera vorrei poter dare altro in risposta per servigio di Monsignor

Mescolato col lott. State sado. A 23 di Nerembre 1531. Di Padova.

### A M. Filippo Oriolo da Basciano. A Brescia.

Al Sig. Scipione Orsinc.

Ho veduto la vostra lettera, e udito M. Lazzaro d'intorno al disiderio vostro. oqqensqua, kmisqaobheqsirin eicheeverstand onor mi rendere con la vostra molta ninad une? south a sumar che sources south a pop Also del Giudicio mio Che muggior coste date affrigation constitute and the said to giammai dia se mora fede i sicolais 101 da of state ordino e consecutes uppo series Mes prova si puo o almenon complatinas sperienza, e contezza. Dappolinper soddior Hare alla vostra richiesta, vi dico, che quo fcianthe avere coranta e così lunga (Taith) presa a benificio-degli nomina, che che della velgar lingua cereano di farsi via per lotto e pregio acquistarne, non e più da l'enere il vostro imbro mascoso, ma da mandarlo Cshi la buona ventura suori a farsi vedere; ectener per mano. Perciocche il non dalle. to, the non sitte per levar fattes ad similar giovahim chie delle vostre motavioni eltaccos Shmehitiest varianno meile stillere, delvage माहानमानक द्रुमा bicsiple इतस्त्रवंद्धा अल्पांशः हा अ deal gesapside graphy of the gespectation is the deal is the desired and deal is the deal of the deal ranno esser detti, e sie il pregio vostro mescolato col loro. State sano. A'23. di Novembre 1531. Di Padova.

A. M. Filippo Oriolo da Basciano.

Al Sig. Scipione Orsino.

A Roma.

Ho veduto la vosina lettera, M. Lazzaro d' interne disiderio ลโ ogg Massupagaltra lettena obnegaima yastra hairicenutou nè vedutou cha quelle de diao cjo dis juesto meso tyute njegi. Che pop sanej ssateosi direcritese ohe, in upubu avesti deter rispostas a lineamion she dimestriste pan 1986 ter species di mos computa villania, Oraglan sciendoudhesta barte de canto poscia che io saltro fare pour me passo, rendovi molte oi saltre dello onore alle vostre lettere milfate. Hache coposco non meritare, no convenients; per altro rispetto che percip che ppi me, pe volete far degno. I sonetti chaposifiavete, pelle nostre lettera, acciò che io se scriva til mio giudicio, ho ye dhungolentieri non per castigarli, come dis telanche mondmeritano castigo cestendo delt li saspue sopo , ma perché sessi mi fanne comblete hoi bit a dendrouche iounduiscos noncereils aggio che liquemens min doulis se josdi roltas nan wisconses, ne minisors ginglings via Lamismagis orthogy, issuing of destaisings carifolds dalls alter semiglians cosel d'hisbource sambiép que sa trab ranno esser detti, e sie isvohegid vostto.

as io caldissim. The Wedesso E quella che in ora v. fo econo o porche, più ve--equ'i no A eM. Girolamo de Godi. iroinel vi. Salutateral searling the e M Longe busosize G guard e M. Frances a Marchia ello-To avea indugiato a respondere alleve stre lettere, onorato M. Girolamo percio che il messo vostro m'avea detto che voi eravate per, venir qui ad udir la Commedia, che a recitar ci savea, aspettinde di rispondervi u bocca, en mileme d'abbracciarvi e goder della vostra presenza, e di quella del nestro Malchiavello, senza il quale non istimava voi doverci venire. Ora, che venuto non ci sete, vi rispondo, e rente molte grazie del bel dono de fragolini starne, che in molta copia mandati in avete, i quali ho goduti questi di festevoli del Carnasciale, che da noi questà mattina si diparti, con ragionamento di voi amenduni e della vostra gentile Capitana, della quale vi ricordate nelle vostre lettere, che di vero è degna che di lei lunga ed ororata memoria si serbi per la vostra dittà tutta. Le dolci parole, che verso me usate in the mostramento dell'amore, che mi portate, mi son care, quanto debbono, e ció è grandemente. A che non so ben che dirmi, se non questo, che io vostro sono, preso di vostri nobili e laudevolissimi costumi, e dinlo siudio, che in voi ho veduto essere delle buone lettere. Alle quali vi confortere se io caldissimo non vi ci vedessi. E quello che io ora vi fo conto a parole, più volentieri vi dimostrerò esser vezo con l'opera, se avverrà che di me vi piaccia servirvi. Salutatemi senza fine e M. Bernardin voatro Cognato e M. Francesco Malchiavello.
Stata sano A.A. di Febbraia 1532. Di Pasdovat ameterio Marcano esseri este
iov ado orat essere es areos ocene l'ada
obnazione Giorgania Autonio Murcettola,
anoli el ribio de Autonio Murcettola,
anoli el ribio de Marcano essere il ada
obnazione Giorgania Autonio Murcettola,
anoli el ribio de Marcano dello mperadore l'asin
coer ide d'aliasciator dello mperadore l'asin
ib a essere dello mperadore il ani
ib a essere dello mperadore il ani
ib a essere dello mperadore il ani

ruella del vest in Marchaell senza il quamorto, acceso dai vivi raggi della vostra chianissima virto, e dalla infinita vostra umamità e cortesta verso me per addietro usala mi danno ardire e di pregazvi in cio che io stimo che da voi stesso siste qua inchinato, e di sperare che i miei preghi appo woi non abbiano ad essere infruttuosi, a cui mestiero fa del favor vostro e della vostra giovenile grazia. Il mio M. Vettor Soranzo cameriero di N. Sig. avera fatto conto a V. S. il suo pensiero fondato nella bonta di voi al suo così gran hisogno. Dunque d'intorno a cio io non mi distendero in parrargliele. Solo vi preghero che poscia che tanta somma e momento di tutta la sua intura vita ed in onore e in comode si volge sonra questo perno, e voi per la vostra molta e molto dovata e conveniente au

thompoon in amount of the series of the seri landove a Man Nottore du mestidie sieler contento di prestargii in cid il ventrev pas impeinie pie woglister con alquello v socuissima eloquenza sibon da quala carete cotantine sois singrandina mosin belle cose fattà, quanto il mondo sa, condurre al suo fine questinbin segna, con la quale oltra che toi viebbis gharete eternamente et lui e me e sutta la sua molto anorasa famiglia; sà fameto dei h Sig, mios alla nostra Patria cona gratismini gicteisimatie sopratituttou al Sepetage cha nonipudi sentir quello ; che altri cerangein contrario di ciò, che per noi si edisidessa Hiche non des peravyenture esser leggies peso, ad inchinar la santa hilancia delbenig mondi MuSig. a sovvenire reasollarament gagrave sì buong e costumato è vintlioso sà dotto giovane, e sopra tutto si devote servitero di sua Beautudine. Qui si soddisfanad mm Sprato and una bene ordinata. Republicati rischigra ed illustra di nuovo una onestissilo ma famiglia, e si adagia ed accomoda ma fa fortantta un pavero gentile uome, che perp trà perayyantura giovare ancora, e piacemb ali mando, con la opere del suo bella ediuoni no animo. Dove là si toglie ad uno cisolone che è in odio, ed al Senato ed alla Patnian erpoch meno she al mondo tutto si coglim adi una famiglia, che già coni chiana è chaq di questa luce non ha mastiero posi deglise ad upp, che vie più ha di fortune A divina chezze, che egli non merita, e del quale

reassure obers brockderse siduminal seldyon vileie laidaise sozia priivodme quelle sono, chq vedace di lui si some pergle addiesso? Barlesizons voilmella maniera schesiq workent chescisses prodicinations of the contraction of the Sicosasepil, fatto seas admiciononibase put midnifestamente das moltis vedere es consegue relation of Lep qualicocomes from the property of the companion of the com Brasetconterredocipación comos é outre ilas said no Micoshamen Schogsiq & consider to ideal edciensissailgeseprenneuministamepores cha priegrosse idalias dostralidoras iescaldas lingua zaezbezha niò fare? Gondvi bene vertirrispet coesis e recese partirirrequesto negocio de He posolid atras parere abjuante disagevolette Draccorrate per tratte a buon fine. Ma co be caulla a S. Samu solo che essa vogharelle cosivsi efaccia, ed al valore e autorità doita mon disagerole il disporle a voler dio fare Dunque como a pregare ed a supplicators; chizitzato an algun tempo delibo peter dalver ortenero alouna grania voglime che 160 ora questa derania; questo dono; questo bennello dub wistro correse e liberale e generoso hair mouimpeliei, del quale animo comenciali ide amdazissimo già siave osservindissimo, usaron mindification distributed privitation of the distributed megkou giotna, cepth in neg shaje dampy, dith bearle and chiallette opplife et file of the season of the del abesta programa programa participa ad "Whole ide degrinosa Merbuic A domen chezze, che egli non merita, e del quale

veria. M. Giovannie, Intonio, Muscettola, veria Romenti equest l'ouut South Allera H. re, che voi mi fine moli, von è lonere etone Riacemi, iche 10 non mi son punto mi gannato di giudicio, quando conoscendo in la molta victit e l'incomparabile valor v stro, ricordandomi le belle e care ed one rate/accoglienze fattemi da voi sperai mol to del favor vostro nella bisogna del buoi servo di Vostra Signoria e da me amais come figliuolo M. Vettor Soranzo. Siccome e per lettere di lui, e per quelle, con le quali voi mi rispondete, veggo essere avvenuto in quella parte, in che s'è da voi potuto, che è stato in dare al negozio principio. Di che vi rendo quelle grazie, che io posso maggiori. E per ciò che dire il principio esser la mezza parte del tutto, e tengo per fermo, che voi trarrete a fine lo incominciato lavoro, spero d'avervene tosto a render molte più; non perchè io più rendervene possa di quello, che io basto a potervi rendere; ma perciò che così si converrebbe che io facessi per l'intero obbligo, che doverò sentirvi della vostra opera, siccome si desidera, fornita. Il qual fine Nostro Signor Dio doni a voi tosto e ben pieno, acciò che questo buono e virtuosissimo giovane possa più contento vivere di quello, che egli ora può, e con l'opera vostra intenda più vivamente alle buone arti e agli studj, co' quali egli

vi renda poi quel merito, che vi si con-verra de che esso si fatichera di rendervi tutto I tempo della sua vita. Il molto onore, che voi mi fate nelle vostre lettere, conosco non mi si convenire. Ma avviene, che
dandolmi voi fate parere, che mi si convenga. Di che debbo anco grandemente ringraziatvi. Sua sana V. Sig. e viva felloissima poscia che ella e viriuosissima. A.S. di Maganoscia che ella e viriuosissima. some figlingle M. Vettor Seranza. Siccome a nor become di loi, apper quelle, con le quali see mi rispondete, vegge essere avvegette, in quella parte, in che s'è da voi potenties et electronic dore al negozio principie. Me che a conto quelle grazie, che to presto antignosi is our oid ohe si sucl ting it principle ester in mezza parte del watered there is the section of the voi transcto a fine is asserted ordered favore, spero d'avorwene toste a temper medie pult, non perchè io più recdervene p maa di quello, che re basio a powers, rinderer ma perció che cosi si convercibbe ette 10 facess per l'intero obbiego, obe deverò sentirvi della vostra opona, siccèmia di dendera, fornita. Il qual fine Nostro Shaner Die dem a voi tosio e ben pieno . . . . . . . . . be questo buono e virtuosissimo giovano quesa più contento vivore di quello, che egh ora può, e con d'opera vosica misoria più vivamente alle buone atti e agit stealy, एए प्राथित egli

### LIBRO NONO.

o mandal of the control of the land stro Prencipe, per the strophysical ordinates of the strophysical ordinates alcune cost in stems of the strophysical ordinates area given publication of all strophysical ordinates of the strophysical ordinates

### LIBRO NONO.

#### A M. Francesco Guicciardini Governator di Bologna.

Io mandai a V. S. una lettera del nostro Prencipe, per la quale S. Serenità vi pregava ordinaste un lib. Greco Euclide con alcune cose insieme di Ptolomeo, il quale avea già più anni avuto l'orator Malatesta Mantovano da'Signori Procuratori di S. Marco ad imprestito; e poi suo figliuolo Mess. Federigo scolare in Bologna partendo di questa città avea lasciato a M. Agnolo Picini, ed ora era in mano sua; fosse dato

a' miel ministri della Magilin, idini Bologna Dappoi da detti miei mipisti hafinteselles rispondere non sequencertoy their desi to table sia quello prestato, domb ho deste, re percid hom esser volute voilgisolmenti per antiora di commenterne la restituzione, oshi si ricerca. Perche ho preso a preganglessi sa nou voter oredere cha S. Seropità si fas se mossa a scrivervi in così leggion 4000 senza fondamento. Quello Euclide, che ha M. Agnolo Picini in mano lasciatogli dal detto M. Federigo, è quello apputato, che suo padre ebbe ad impressito da Procuratori di S. Marco, e non altre. E di ciò ne foriona voi ognichade: Espremettevis per vigor di questa mia leuera prehel selamainsi moveral che altramente sia si posso veglio-essor menate alla restituziona del datto libro in mans del médesime M. Agnole. W. Suito facois diresenza cospetto sil quinque sapra e di meg sendintanto credito asono appressolato. del cui nome già molti e molti anni io sano sempre osservantissimo stato, cilidajale non direi a voi quellos che lo mon saposi soprancio iper nessumo interesse, informabe volvellidiorssicher um libros Sanochelleder prestite disquesto dibear memories pei slitti de sopraddatic Procuratori, a somovie quelli stessi ministri, elle hidiadend ali massqu'alch-Ambanibadress cho shelo nichiedevas Manidovi panomen in iquesta, lettera upina acfedezoi Ma hodovico Baccatello scalata Balognese Timita an arestale sinferimental the severage

300 engo loditumi, nilequale de quir immistadio. detla equalità che potrete vedere. Nidegnet rese adunque monstener più sim lungada rer settation del libro ; e disiderio del Paeneiper imont reglier direction is schendebbarpater poso accrescere, dove tanto a si grava Sig. interponerili nomere: l'autorità suan V. S. wiel sempre felicissima. A'na di Marzou 532. PoPadoxasi isos or reservos e accomo se beinnenne Queille Enclide, che ha W. Ago he Promi in anno lascratogli dal sodo, openide Erangesco Guispiardini on h suc padriangolodillangotomewood Procuratori di S. Marco, e non altro. E di ciò ne -iv 79 La vesitamia qedi umbanita shi V. S. mostrafemiliaelle lettereschen non ha guari, obbi Waster | 301 danno artiro di pregarla pollo Trisogne de miliei se molta giastizia. Madonna Ciuna de Tunggovêrnaurice della mia Ma-Rionegedsubility factor riceners unon Ribrio, sil eftlale ellass già sono più anni varcati mande listudières certifonoi creditis in quel di Urbino, e riscossegli senza dimora col Havgre della Signora Duchessa, a chi mee. Womandai .quella bisogna : acrivendo a a S o S. Toped did Tornato poi a Bolognabili desto Phies dissern bi non gli aven potus sisouqderei o vooris se gli ha villahamente criteriaestersi anthaiam, etto bemodorib voiseup indick Medicre 18 superadade est in Bologna in legli dos de per questa scagion pritemato preciven promesia lasvistes Ofa porciò obe, a que mo Pistes non mandano disensori, che siocesse

hanno frustrate le molte fatiche e spese fatte in questa causa dalla detta Mad. Giulia per lo addietro, così cercheranno di fare ora e continuamente per lo innanzi, priego V S. ad esser contenta di conoscere il molto torto fattole da quel tristo e da chiunque lo difende, e conosciutolo non le ne lascifar più, ma termini e finisca questo piato sceando che ella conoscerà per giustizia convenirsi, e siccome è usanza della sua molta virtà, lievi quella buona donna della noja, che ella indebitamente sostiene, è nella quale l'hanno troppo lungamente lasciata quelli, che dovevano levarnela il primier giorno per debito dell'ufficio, che es si tenevano. Di tutto ciò, che ella da vol riceverà di soccorso e di grazia, io ve ne rimarrò tenuto niente meno, che se quel credito spezialissimamente mio fosse. A V. S. mi dono e raccomando. A'23, di Maggio 1532. Di Padova.



latie con esso, M. Auton Maria, ma le moi te occupazioni vostre uon v hanno lasciato goterlo per ancor fare. El hannomi ezian do mandato l'esamplo d'un brieve faito mia nuovamente pubblicato da voi, per lo quale M. Anton Maria si dee muovere a dac noja a detti miei affittuali a gran torto. Perche N. S. non intende grayare i benefici della religion Jerosolimitana, i quali sono in tanto gravati da continui saprappesi di quel convento, cable molto ben potete sapere the troppo crudel cosa sarebbe a dar laro anco questi cotali carichi, che portar possono gli altri benefici non gravati , così agverchiamente per quel conto. Le parole del brieve dicono delle immunità concesse E queste non comprendono le cose Jerosolimitane, nè compresero giammai, che sono benifici dati per cagion d'arme e di milizia, quon di secristia quai cero ne entrano sotto questa vace sola Ecclesiastiche, ne sotto quest'altra secolari. E quando gli hanno a comprendere in alcuna scrittura, sampre m nominangi enpressamente la sagna-tres voite dicius uneversus chepis unessi us Stake and the standard of the state will be seed the states intero i volendo i jeommisari, di ipi beninga

VOCENE TERZO.

dine per vigor di brievi somiglianti in negion. di desima imposte universalmente da S. S. riscuoter dette decime dalla Magione, doluv tomene a S. Sant. subito ha fatto scriver che non mi molestino, perciocchè ella non ha inteso che questi heneficj Jerosolimitani siano compresi sotto la generalità degli altri, e così io sono stato liberato dalla gravezza di tutte le decime continuamente. Se-Sua Santità avesse voluto derogore all'il mia grazia, avendolami concessa di pochi giorne ni prima, arebbe nel detto brieve fatto menzione anco de beneficj Jerosolimitani, e none gli arebbe taciuti. Stimo dunque che abbias te un largo e gran campo da difunderimióev confidomi nella vostra bontà e virtù e prico denga, che voi il farete volentieri, rendendoes mi sicuro, che e per l'antica mia servitù con: N. Sig. e per la affezion eziandio mia con voi, che certo è suta sempre singolare e di quella qualità, che il vostro gran valore ha e meco e con ciascun, che v'ha conosciuto come ho conosciuto io, ben meritato, voi di buono animo mi levereze dalle altrui molestie, potendol fare, e più an-i cora dovendol fare per vera giustizia. Dis che vi priego. Nè solo per questa occasiod ne e presente travaglio de miei, ma ans cotto per-le altre somiglianti cose, rche rossono avvenir tutto di, vi raccomando lir della Magion mia, riponendola in tutto soso to los schermos e difesa e guardia vostra de culimi profero di servar fedele e perpenna

faccia M. Su sellicissima. Ala primo di Nota vendire di Sal Di Padova. Ala primo di Nota vendire di Sal Di Padova. Ala primo di Nota revista di M. Franc. Guicciardini Governator. Il ligari di Bologna.

sis Hosinteso esser venuto costà un come missario di N. S. a riscuoter le due decim mesposte per S. Beat il quale volendo ring souotere eziandio dalla mia Magione, e none essendo volute pagare dalla affittuale, che vidy ha interdetta la Chiesa che non può celebrar e servire alla città. Perchè ho preser audanmolestia in ciò a V. S. ed a pregarda u fare intendere a cotesto commissario, che N. S. non dà con le sue deciment giammai gravezza veruna a' beneficj della Religion Jerosolimitana, che hanno per se soverchie gravezze da quel convento. Per-i ciò che essendo io stato a questa medesima condizione con altri commissari altra volte, i quali hanno parimente voluto gravar quela behibero en dolutomene a S. Sant. sempre ha fatto scrivere a' detti Commissarj, che alla Magione non diano impaccio, a di piùce, amera, che se essi avessero dosa elcunac ziścośso dovesaero ritornarmi, tusto il ricerato. E così è stato satto. E la mia Mas gion, dappoi che io l'ho, mai non ha pas gator decima di S. Sant. Ne mai ne brievi de Commissari di S. Beat sopre le decime s'è fatta menzione de benifici della religion mia. La qual menzione espressamente si farebbe, se S. Sant. intendesse volerle iscuotere dalla detta religione, Se N. S. fosse in Roma, agevole mi sarebbe aver da S. Sant. ora quello, che tante altre voite ho avuto. Ma essendo egli colà nella Francia V. S. mi sovvenga ella com la sua autorità; e trovando che così sia, che la mia Magione sia stata per addieug non tocca per ordine di S. Sant. estante altre volte, persuadete al Commissario, che lievi l'interdetto a cotesta Chiesa, e lascila riposar da questa parte, perciò che ella ha bene per conto del suo convento molto più da travagliare, che ella non vorrebbe, ed anco non le bisognerebbe. La qual cortesia io da voi riceverò in luogo di singolar grazia, sempre nella buona merce vostra raccomandandomi. A' 24. d'Ottob. 1533. Di Padova.

#### A M Franc. Guicciardini Governator di Bologna.

Venendo costà il mio M. Cola per riveder le cose della mia Magione, io gli ho imposto, che a nome mio vi faccia quella riverenza, che io debbo, che è e continua e molta, e vi dimostri la singolare

373 esservanza, che io già buon tempo v'ho e porto. La quale osservanza voi ogni di accrescete con la vostra umanità verso me 👟 cortesia. Siccome seste non ha mohi mesiin una vostra ben dotta e ben prudente epistola scritta al Vescovo di Fano, salutandomi cortesemente per lei, ed últimamente in un vostro ragionamento avutò con M. Pietro Boemo, siccôme egli mi raccontò. Di che vi sento immortale obbligo. Resta che io alla bontà vostra faccia raccomandata quella Magione tanto più ora, che in altro tempo, quanto è, che io le ho dato nuovo ministro e forestiere; e potrà avvenire, che egli assai sovente abbia uopo del soccorso e della protezion vostra, il quale sopra ogni altra cosa io priego, che vi piaccia non permettere che mi sia interrotta parte alcuna delle concessioni e privilegi donati dalla benignità di N. S. a quel mio benificio e luogo, nè anco nelle cose di picciolo e leggier momento, assine che a poco a poco non si passi con la licenza alle maggiori, la quale suole esser naturale usanza degli ufficiali minuti e pubblici, siccome il detto M. Cola farà a V. Sig. intendere più a pieno. A cui bascio la mano senza fine raccomandandomele. A' 6. d'Aprile 1534. Di Padova.

សមន្ត្រីសម្ពស់ សស្សនាសា ស្រាស់ ស្រាស់ ស្រាស់ ស្រាស់ ស្រាស់ iov and annua and an land an land and an land and an land an land and an land an l

A Sigg. Conti M. Galeazzo

M. Bartolommeo di Canossa.

A Verona.

Gran dono e molto a me caro mi fanno. Vostre Signorie, Illustri Sigg. Conti, poscia che il cielo m'ha privo del Sig vostro
zio, il quale io cotanti anni ho amato ed
onorato sopra ogni altro, e sapea essere da
lui amato altresì, e della cui amistà già
antica ed abbarbicata io mi tenea ben contento; a volere elle ora sottentrare in suo

LINE HORD lango ad essere del suo amore verso non meno che delle sue fortune tra voi eredi , e a darmene per yestre lettere così cortese e dolce pegno. Il qual dono io ricevo e raccoglio di buonissimo animo, per tenerlo e guardarlo, mentre la vita mi si distenderà con quello medesimo affetto. sho io l'amor di lui facea, e con che si dee si cara cosa guardare, e tanto ancora -maggiormente, quanto in vece d'uno ami-.oo; pardujo voi ma me date e riponere due, se deve quello uno era non solo per gli eannis ma ancora per la debolezza delle mem--bra; più nicino al fine della sua vita, che ind altra parte: Vestre S. mi si donano e ogiovani, e forti amendue, e di molta e luhiga prosperità e speranza. Rendo di tutto ciò all'uno e all'altre di voi quelle, maggiori grazie, che io posso, pregandovi che siccome a me profferite voi medesimi, così riceviate me allo ncontro, che a voi parimente, mi proffero e dono. Ne guardiate, se io non vaglio il vostro prezzo per quel medesimo conto degli anni, che io raccolsi del Sig. vostro zio, e della debolezza, -ma pensiate, che nessuno può ad altrui nè maggior me più cara cosa dare, chè se stesospio E istate contenti valendovi di me, dove sio sia buono a far per voi mostratni, se swere il picciol dono, che io vi fa , almeno nicevuto volentieri. La lettera de le mandata del Sig. vostro Zio scrit-Stainit qi Boco i stanti che can si monissa.

e il dono del panno nero fattomi da vot m'hanno rinnovate le lagrime, che io sparse ho per la novella della sua morte. E veggo che egli m'ha veramente mandato il corrotto, che io dovea fare della nostra benivolenza, la quale non si potea per altro avvenimento spegnere, che per morte. State sani. A' 18. di Marzo 1532. Di Padovani

### Al Signor Luigi Gonzaga. A Bozzolo.

Ho fatto tutte quelle profferte, che ho saputo far più vive al Sig. Protonotario Fiammingo, il quale voi mi raccomandate con le vostre lettere, e farò parimente tutte le opere, che saperò essergli a piacere o a bissogno, per soddisfazion di V. S. A cui rendo grazie, che si sia degnata comandarmi. Se in altro son buono a servirla, vi priego a non mi risparmiare, ed a tenermi per vostro, siccome nel vero io sono. A'29. di Maggio 1532. Di Padova.

#### A M. Marcello Pallone Romano In campo degli Spagnuoli su le rive del Po.

Non foste presuntuoso, Sig. Messer Marcello, quando in Vinegia mi recitaste alcuni, vostri versi, che grandemente mi

piacquero; ne ora sete stato in mandarmene alquanti altri scritti, i quali m'hanno tanto ancor più dilettato, che quelli non fecero, quanto leggendogli io e rileggendogli prù flate, ho potuto maggiormente sentir la soavità della loro armonia. Rispondovi adunque che essi sono molto belli, leggiadri, e pieni delle mamiere degli antichi poeti e spezialmente di Virgilio. Perchè non dovete temere di mandargli fuori: che io certo sono, che essi fieno letti e veduti volentieri, e darannovi abbondevolmente onore e fama. Nè dico io ciò, perchè io non sappia che voi vel conoscete altresì, come io conosco, e vie meglio ancora; ma dicolo per soddisfare alla vostra richiesta, la qual nondimeno veggo che nasce più modestia, che da cagione altra. Ed che vediate che io in ogni parte voglio ubbidirvi dirò d'alcun lor luogo, dove io sto sospeso, e non so risolvermi, siccome è in questi versi, che dicono: Sicaniae quando a Sicori cognomine dictae. Aurifer oceano qui se permiscet Ibero. Et dulci irrorat falsos aspergine fluctus. Ne'quali a me pare che manchi non so che, e peravventura vi manca alcun verso. Perciò che sopra questi tre è il verso che dice: Litus ad Esperium nympham solabitur aegram, e sotto essi quell'altro: Et vos o musae etc. Evvi ancora quel verso, che dice: Nuda pedem incomptisque ruit Dertuse capilles ; [1] nel qual verso quella voce rint a inte paré la

un poco aspercita, Loderci più sa digaste properat, che ei potrebbe dire, dicenda: Nuda pedemeet mudis properat Derthuse capillis; o ad alcunosomigliante moden E Siecome in quell altro verso, che dicay Me miseram sat erat belle eximuisse furgrams dove io son so che eximo faccia eximuis ne ci ho esempio. Perciocche ho credute che egli faccia exemi. Pure se voi ci avese esempie, ie mon ne parlo. O come è bia quell'altro, che dice, Kectus in Italiane remis felicibus ergon Dove se qualla nages ergo è detta all'amica in duogo di nasas stimo che vi bisagnerebbe il suo ganitivo, come sarebbe pacis ergo, o simile cosa; che senza esso a me non pare averla ve-duta giammai. Pure mi rimetto alla diligenza di voi. O ancora in quello. Laeta viae auspiciis addent felicibus ista. Perciò ehe ne' buoni antichi la voce istud è relativa a colui, con cui si ragiona, non a colui che ragiona, nè giammai la pigliano altramente, ed è quella voce, che nel Toscano 1'si dice cotesto. E in questo verso, pare che bisognerebbe che si dicesse hase, più tosto che ista. Mà come io dissi, questi semo avvertimenti posti affino che i veggiate ohe io sudio alla soddisfazion vasura vie ppiù y obe al bisogno. E peravventura che essi como totalmente soverchi. Il che serè, -Masimando il giudicio Kastidioso mio, dode--wète bu ouraguebe is prendo didepiacersiMingraziovi de soneui (1) della Signora Marchesa e della Signora Verenich, i quali mi bono enti carissimi, e bellice gancili turti e tre, ma di più fatica quello della Signo-ra Marchesa, siccome fatto in nisposta per le rime. Quanto al Sign Marchese del Vasto, che vi debbo io dire? se non cho se io potrò io verrò pure un di a fergli riverenza in alcun luogo più vician, dove io oda che egli sia, che a Napoli per la persone degli anni, che mi soprastanno, cloppotrebbe più agevolmente sperazzi da me che mettersi ad opera. Ringraziolo in tanto della memoria, che egli serba di me, che la memoria, che egli serba di me, che

TOTAL STORY STORY OF THE STORY OF THE PARTY OF THE (1) Due Sorretti scrisse Veronica Gam-Bara alta Marchesana di Pescara, l'uno incomincia: O della nostra etade unica gloria, l'altro. Mentre da' vaghi e gentil pensieri, e tutti e due sono impressi distropl-We prima parte delle Rime della Marchesana a car. 389. e 390. della edizione del Cansoniero di lei fatta in Venezia da Fra-Telli Sessa nel 1558. in 81 con la sposizioone-di Rinaldo Corso. Aquelle composiziomi rispose la Colonna con discouoi Sonstti, l'uno esistente a can 330. Maltraida car 223. della sopraccennata edizione en di quessi Sonetti della Marcheodnan endel-· la Gambara favella in questa lettera l'Autore.

m'è di vero grandissimo dono. E piacemi che diciate, che io possa disporre di così grande e chiaro Sig. Perciocché è ciò se gno della sua infinita umanità e cortesia ogengintai dal mondo conosciuta a bastanza, ma non celebrata per ancora quanto si convenrebbe. Scriverò a S. S. quando me nervenga alcuna occasione, senza la quale temes rei d'esser da lui stimato presuntuosoce Inc questo mezzo sarete contento basciargli la mano per me. La profferta, che mi fate, di venirmi ad accompagnare, quando io pensassi venire al Sig: Marchese, è troppo grande, per ciò io ve ne sentirò obbligo senza ardir d'accettarla. M. Lazzaro, a cui feci le raccomandazioni vostre, vi ringrazia e vi si raccomanda, ed io altresì. State sano. A' 5. di Luglio 1532. Di Padova.

#### A M. Francesco Bellincino. Di Modona.

Ho veduto con molto piacer mio e la lettera che voi mi scrivete, e la orazion vostra scritta al Re di Francia, che a veder mi mandate. Perciocchè e quella ha in se tanta cortesia, che non ne ardirei disiderar la minor parte, di che infinito obbligo ho da sentirvi, e questa è così vaga e bella ed la stile così leggiadro, che molto caro mi dee essere aver di voi questo testimonio e questa contezza. Ed ha ben fatto il pre-

dres Don Arcangiolo ad essere cagione stato, che is vi conosca, dandovi a ciò fare,
baldanza. A che nondimeno potevate ben
mettervi senza rispetto alcuno, se non in
quanto peravventura io non era di quel,
grande onor degno, che voi mi fate. Onde
io tanto maggiormente vi ringrazio, e raccogliendo con lieto volto la vostra amistà,
a tenendola grandomente cara, mi vi proffero e dono allo incontro. E vi priego che
così per lo innanzi mi stimiate vostro, come dimostrate di dovere aver caro, che io
voi e riceva e tenga per mio. State sano.
A'28. di Gennajo 1534. Di Padova.

A M Lodovico Parisetto [1]

il giovane da Reggio.

A Reggio.

Io ho a questi dì da voi ricevuto una molto bella epistola in verso eroico scrittami nella maniera Oraziana. La quale gran meraviglia m'ha recata per due conti, l'uno è, che io non conobbi giammai la persona

<sup>[1]</sup> Della epistola in istile oraziano scrittagli dal Parisettos fa menzione Le Aun tore, lodandola molto, nella lettere a Elaminio. Tomazza po per il cui messo marini dè all Parisetto questa lettera reolgaremin

vostra, nè auco l'ho per addietro ricordare udita, e parmi nuova cosa, che uno, che tanto sappia, mi sia nascosto etato quei lungamente, l'altro è per la scrittura in se, che è tale, che genera meraviglia leggendola, monda, pura, vaga e piena del candow del secolo d'Augusto, la qual cos oggidi poco si vede. Per le quali pose jo mis sensi ratiegrato e meco medesimp, a cui una così detto nomo ha voluto indirizzar de suoi! componimenti, e vie più con voi, chadsia, te tale, quale vi veggo essere, singolar poqi? taced illustre. Quinci hasco, che io osom fatto in poca ora, siccome debbo, apusq vestivisse tatto pieno di disiderio di pista cervi. Però sarete contento, se mi sentirete! bueno a far per voi, così adoperanmi sen-a za risparmio, come se io anticamente amica co vostro fossi, ed a voi congiuntissimo ex domestichissimo, che per tale mi vi proffero State sano: A' 28. di Gennajo 1533, 3201

a literate of the first thing

risposta. Eta costui buon dicitore e scrittore datino, como la raccoglie dalle mater oruzioni de edivina, in haminem benevolantiun augue beneficentia e stampate presso de figliuoli d'Aldo nel 1552, in 8.

entropia publicus aug oil il orus pir est des es udies, e pareil encess costs, che ano, cue, -uni iM Conte Gionan Francesque vitte e se ni ammida Gambara de l'asmorrag -nangel silgus MaBresoia elle vist è elle dola greened to purat vaga a piena del can--30 Pietro Grescenzio non ho giammai vedutu, escouon in quella stampavincorrettissi; mit, itto oui l'avere redutanvoi, la quale non a ho voina correggere per non pigliab kor, verchiui fation, che crederei avarianipatuto, fare, si a vede, duve ella noncistà bene, Ne so alcuno, chesil abbia scritto al manos; Per le quali cosemon ho modo da soddini sfare a V. S. come vorrei poter far sempre. Resta, che lo vi faccia intendere, che uno, stampatore in Vinegia has prese ad simprint merlo corretto, e ne aspetta alcunactostos buono da Fiorenza per metter mano alm l'opera, di modo che peravventura potredi te in brieve appagarvi nel diaiderio, vostroi) State sano. A' 9. di Marzo 1533, Dis Pari dova.

# A M. Lodovico degli Obizi. A Ferrara.

change of the description of the

il Papa voglia cifessit andion può essere, al quale non ho aomici di queten tro volte parlato. E se colui ha 190si veatils mato perciò che il Cardinale reia una geril alloggiato alle mie case, ciù su par leagui di Monsignor Valetio in casa il quale Defin alloggiò in Vinegia, che venendo an Podon va con S. Signoria lo condusse al mes en non perché egli da se eleggesse la milistrazione Ora sei a voi si fa nagionevolenschemios cento si poca dimestichezza sia persoctionerande quel Sig. cosa di tanto momento, cosa, cho: il Papa non vuol far egli, cosa, cheologersi dinal Cesarino, ad intercession and squaled il brieve a quella Madonna fu sconcedutane ottener. più non la può con tutta Fautositàs sua, in altro non dirà, lectnon che Messa Lodovico non è più di quel buon gindicisco di che egli-suole essere. lo ho veduio moltio brievi tali, quale cotesto è, di cui vi sidab te, e ne ho già scritti alquanti, contra da sentenza de quali i Papi medesimi hannou poi scritto a parte a commissarjeloro, cho non gli ubbidiscano. Ed a questo modosansi to vagliono, quanto se scritti mon fosserov Il Presidente della Romagna non diretibate a' messi, del Cardinal Cesarino quello soches! mi scrivete, se il Papa ubbidire alabriavae vietajo nen gli avesse. E poi credete bhos unas mia lettera ocritta al Cardinal, de Mesq dici, che appena mi conosce, possa apprarb tanto? Voi sete in un grande errore, M. Lodovico mio caro, sa sepra quebmblieve fate alcun fondamento più di quello, che

il Papa voglia che si faccia, à cui può tormare alcun pro e comodo di quelli beni per altra via, che nè voi, nè io non sappiamo. Ma pure se avete sopra ciò a cercar favor di Cardinale alcuno, cercatelo dal Cardinat Cesarino, a cui fu il brieve concesso, come scrivete. Il qual favor se vi giova, non avete hisogno di mie lettere al Cardinal de' Medici; se non giova, che bisogna che a me veniate, che nulla posso? Io non saprei mai essere con quel Sig. così presuntuoso, che io gli facessi tal richiesta, la quale a voi nulla giovando a lui potrebbe una sinistra opinion dare del mio poco senno e poca modestia. Per le quali cose tutte io vi priego ad iscusarmene così, come da voi merita l'antica e molta affezion che io vi porto, e a non credere che io ciò vi nieghi per non vi piacere, ma perventura a questo tempo non conoscete. Ad un altro poscia conoscerete voi ed intenderete vie più di me. Nè vogliate, che io mi faccia tener da sciocco senza verun pro di voi, nè verun comodo. Vi rimando con questa la minuta del brieve. Quello che volete che io taccia, il tacerò, nè più vi penserò, come se scritto nol mi aveste. Volesse Iddio per vostro gran bene, che non vi pensaste più ne anco voi. State sano: A'2627 tanto Vo Steel

Contract Contract Bembo Vol. VII. with 025 one Book

ombre, erde, fler, iones, rigiso e some glianti cose si danon al finca in vece di gelso in A.M. Pietro: Ragusco. io 9 . slisup all altra cosi: A. Digeni V Erre, 1900 in loco hostes fuelle project comes propue Il Mo preso dolor degli infortuni vosti il avendovi id sempre amato, come ho. Com fortovi a portar la vostra soma pazientellen te, poscia che altro fare non se ne pub, " dorravvi il peso di lei alquanto meno: Quan? to allo'nvito che mi fate, molti anni sono, che io attendo a viver di quello, che Uid m'ha donato, senza cerear più oltra. Però volgetevi verso altra parte, che io n8if. vo glio ttaricchire. Oftra che sumo vol le gi altri, che intendono all'aichimia, ditticatal vanamente. Sarò contente mi facciate l'acces mandato allo Islustre Signor Conte Gillia anticamente mio Signore. A cui disidera di tutto il cuore molta felicità. State sano. Agli 8. di Maggio 1533. Di Padova.

Orator del Duca d'Urbino.

Orator del Duca d'Urbino.

A Vinegia.

Mando a V. S. le inscrizioni che riiniede il Sig. Duca, ciò è per lo fregio ad
la casa dalla parte de giardini e di
tranchiana, così: Pro sole, pro pittuere;
pro vigilis, pro laboribus. Dove s'intende,
che queste cose piacevoli, che qui sono,

glianti cose si danno al Duca in vece di quelle. Poi all'arra, che vavaiali una casa all'altra così: Francisco Mariae, quo in loco hostes fudit fugavitque, civitas populesque, Pisquenzisi Dove, ai parrà, che la città di Resere abbia al Sig. Dina fatto quel lo arro a memoria della sconfitta data da lui a Lanzichnecchi, in quel luogo Al Bacq con di propie de la construire della sconfitta data da lui a Lanzichnecchi, in quel luogo Al Bacq con di propiere de la construire de la construire della sconfitta della confitta data da lui a Lanzichnecchi, in quel luogo Al Bacq construire de la construire della sconfitta della confitta della construire dell

Constitute in the second policy of the polic

Umbria jam non te, non silvifer Ap-

Non tellus capit ulla, alto deberis Olympo.

Sarete contento pelle vostre lettere in buona grazia del Sig. Duca e Sig. Duchessa raccomandarmi. A quali disidererei fare un di riverenza in quelle lero vagne e bele le ed a me dolcissime contrade, e torname a goder per otto giorni almeno di quel ciame de a pezialmente possendo in vedervi Mona. El Salerno con la sua bella villa e con en

Bedia dell' Avellana la tempo ed a stagion calda, come questa è. State sano ed abbiatemi per molto vostro. A' 28. di Luglio 1533. Di Padova.

Numeio in A in the Land Lander.

A M. Agostin Mosto.

A Ferrara. 111 51 1.10

Old the think of the series of the series

Alla vostra lettera, Mag. M. Agostino, non he prima dato risposta, che pura die siderava mandarvi alcuna altra dosa più che semplice lettera. Ora, che per molte mic occupazioni a ciò intendere noti ho potuto, lio estimato non esser bene tardir prio la hungo in darvi contezza, che la vostra lev tera doppiamente m'è cara stata, le pertité vi sete mosso a serivermi, e perche vi sem to così affezionato alla benedetta anima del nostro M. Lodovico Ariosti; di che vi rene do grazie. E quanto appartiene a quelle che da me chiedete, vi dico, che quando io fare il potrò, io il farò di buonissima voglia, così portando l'amore, che a lui ed al suo gran valore ho da molti anni in qua sempre avuto, e la vostra d'ofce pieta! Sarete contento basciar la mano al Sig. Duca vostro gran Sig. mio in mia vece. State sand Ali 13. d'Agosto 1533. Di Vinegia. ni sile a Ta che in of another transfer to the Loop of the strain of the strain of the strain -ស ១៨០ ្នាយស្រស់ 😥 🚊 🔻 ខេត្តប៉ស់ស ប សំសន -on constitue of the new house had committee

MOTOR & BY ALLERO MONOR OF THE TOTAL & 880 solitely for open one of the agency of a control

A M. Pietro Paolo Vergerio.

Nunzio di N. S. al Re d'Ungheria. A Ratisbona.

108 MARC - 774 9 768

Che le mie leuero vi siano state care, come dite, non ne dubito punto, sapendo io essere da vostri teneri anni in qua stato sempre da voi amato, e conoscendo che san pete, che poscia che io prima vi conobbi, y ho poi sempre ed amato ed onorato parimente. Sono a me sommamente, piaciute allo ncontro, e carissime state le vistu di quel Serenissimo Re, che raccolte m'avete nelle vostre lettere, e le tante e così belle parti del suo generoso animo. N. S., Dio poi che l'ha tale e si magnanimo creato, gli conceda eziandio selicità e successo dela le sue imprese eguale alla sua virtà, siccome si può già sperare che abbia da essere, sentendo la restituzion del Regno fatta a lui dal gran Turco, di qui scrivete, e che s' è qui intesa, della quale unta questa cite tà maraviglioso piacere e consolazione ha prean; ed io tra gli altri alquanto più che gli altri per conto vostro, che sote allato a Prencipe più quieto e men turbato, cha non si stimava. Piacemi oltre a ciò, che in quella corte sia di molta autorità Mons. lo Cardinal di Trento, poi che S. S. è quel savio e prudente e grave Signor, che ra-gionate. La qual cosa se v'è carissima, co-

VOLUME TENDO. me dite, non mi maraviglio. Fefice dunque voi che a negoziare avete con si latte lle e con tal ministro, le quali due chee non come nel più delle gian corti si vede. L forse che cotesta vostra felicità potra passare and a me in alcuna parte, siciome udi-Tete, lo ebbi già molti anni sono, dalla fe-Met diedication de Papa Leone il Pholato d'Ungheria della Religion Jerosofinifiant, The diatrolato dil Priorato d'Attiania, ab spediine le bolle, per lo qual dicolo libre Porto la cristie glande, che veduta in avett. Di questo Priorato, che solea valere, e 101-se vale atteora parecchie migliaja di Torin, Mon lio mai avuto possessione, alcuna sigle alico cercato d'averla da molti anni sh gui, avendo io veduto quella hazione continuamente in guerre e dissensioni ed naffanni. Ora, che le sue noje sono in grah parte Mnite, in e venuto in pensiero di scriveri sopra ciò, è di pregarvi che veggiate e cuisideriate, se a voi potesse venir fatto di giovalmi in questa bisogna. Colui, che ha questo Priorato al presente, il quale chi egli sia io nol so; non'l ha ne lo può aver giusta-mente; ma, se la giustizia dec tra quelle genti aver luogo, è mio. Quando a voi paja che io il faccia, vi manderò le mie bolle, e le lagiom, che io ci ho sopra, e vedereterediritestre schme so dico. Ota questo anel oth other maniera; or quando, will rimens

lla bladease eq amore vostro che in bet me niente so dirvi ne de costumi ed neso di quella corte e di quella parione n Priorato medesimo. Solo questo diro sho se voi potrete operare, che an na sis Bosteditet fetto siccome ne ho secresitate reold sopre, jo, il ricevero, da voi e partirol-In con voi nella guisa che voi medesimo Mortote especification E se pisognera cho io na faccia genire a voi brieve di N. S. io d fera, Tutteria stimo che bene fis, che inmanai, reatto voi v informiate bene e minusamente di tutte le parti di questa cossa poscia bene informato gindichiate, da ve quelle, che sperar se na posse, a forse ten tiate col Cardinale, queop cui vi parracio cha voi giudicherete che sia da tentare, Non dirò più oltra, ed attenderò da voi risposte Wilche ine de Missio bolosio reccomande will men confidentemente : che grandemente e afferionatemente. State seno, a me amata come solete. Al prime di Settembre, 1543, Di Vinegia, et le content en antigétable angual su hip ai lat Priorate of Prepared H configuration of A M. Pietro Paolo Viergerio De lon of Nansio di N. S. al Re 4 Ungheria. erso lisabilitati ta. O (2. one li de oda 5 Od 6 M / .... M. Pietro Bechimio Boema, figling d, nemo seem Erende in dreffe berti. i dage analousi, anni a state in istudio in Bulogia ensin Perlow, oronny or seign sinvens alob

to a par la sur viriù molto da mo antital zichiamato da ano padre passerà monter costi per fara al Re riverenza, e vitalelvisitare e besciar la mano a voi e comesperyia vaghissimo d'avere di tutti iglis momini grandi e valorosi contezza. Priego vei si per merito di lui che il vale, e sì per pispetto mio, che gli ho di voi ragionato acsai; yrafl esser contento di vederlo volentieri, e do ve potrete, che potrete sempre molta, l'or ghate donargli del vostro favore e patricià nio appresso il Re, e fare in ciò di modo che egli conosca, che io sia da voi amas altrettanto, quanto io stimo d'essere.) Hé inteso voi avere avute alcune mie letteros a quali io stimava fossero smarrite, e vohermi rispondere. Pure non ho ancer vedu: to vostre lettere, le quali per esser la congion, che mi mosse a scrivervi, a me d'alcuna importanza, non posso far che io non aspetti disiderandole. Del mio stato M. Pietro pi potrà raccontar tutto quello, che io ji potessi scrivere. Dunque farò fine a voi Aligentemente raccomandandomi. State sat A' 13. di Marzo 1534. Di Padova. , was as in all

Al Signor Marchese del Vasto.

A Napoli.

Sono alle volte così presuntuosi gli amici, che non ricevono escusazione alcuna

delimico relle cose che essi bitener vogliono; come è ora a me avventions Che velendo io escusarmi con persona; che mi strigacea che io a voi per lettere raccomandassi un suo, e dicendogli che io non miqaves mai più scritto, nè con voi tenta cames dimestichezzaj che io ardir dovessi di Harvisaleuno impaccios non in dicio valuto, e kuasi ponendomi egli ilicalamo in mano m'ha sforzato a così fare. Dunque sia V. So da une progata ad aver per raccomatidacocum M. Palladino di Corvia Ragusco, II constrides riscusters corti suoi denati da un Mi Ginon Pallas Cataland sad agevolatio per voitra cortesia nel poter conseguire il sao. La qual cosa potrete peravventura di leggiero adoperare ; ed all'amico mio ffa singelar grazia, ed io a voi ne rimarro temato grandemente. Ma non voglio da voi questo dono, se voi di prima non mi perdonate l'ardire, che io pur prende, di denvi tale incarico e gravezza. A cui oltre a ciò se piacerà farmi con due parole raccomandato alla molto illustre Sig. Marchesa di Pescara, onore e del suo sesso è del mostro secolo, a cui molto debbo, io lo porrò a grande obbligo con V. S. la mano sin di qua basciandonele. A' 10. di Settembre c533. Di Padova-

Sono alle au e de presentation de dienne

is constructed in the filter trinocette et A M. Marco. Antonio Flaminio, 19112 of essert in A. V.erona. gion di decembra como como e di de nola lo non accettero già la escusazion voatra, molto onorato M. Marco Amonio, per giocche ne voi sapete far cose inette, come die, ne ie son persona, che non sia per -yeder te vostre con quello, amichevole occhie, che all'antica mostra amiata è richieston Per le quali cause vi priego, ad coser sontento di mandarlemi. E se 32 , voi pure spiecerà che ad altrui non si mostrino, jo y ubbidiro. A. M. Girolamo Fracastoro samete contento raccomandarmi, e salutare, a memo mio M. Adamo. State sano, A', 28, di Novembre 1533, Di Padova. 

A Don Lope da Soria Ambasciatore

dello imperadore.

A Vinegia.

Egli è ben ragionevole, che quantunque io abbia già buon tempo disiderata occasion di poter servire in alcuna cosa V. S.
alccome ella dioe aver tenuto disiderio di
far piacere a me, ella nondimeno si sia di
ciò soddisfatta, e non mi sia soddisfatto io,
siecome quel Sig. che può molto più, che
io non posso io, ed a cui per la sua mol-

ta autorità molti uomini fanno capo, ed hanno della sua opera e del suo favor mestiere. Ne di ciò m'incresce, anzi godo dello essere io da voi vinto, e dello aver cagion di dovervi esser tenuto ed obbligato. Conciossiacosachè soglia essere alle volte vantaggio il dover dare a buono e cortese Signore. Rendo adunque a V. S. molte grazie e delle mie lettere a Nunzio di NoS. da vot mandate, edicquelleddictui, come ora mandate a me ; e sopra tutto di cotesta vostra liberale volonta e presto animo di far per me le vostre umane e dolle lettere no vedito, pregandovina cedermi per vostro ; ed a comandarmi ; dove in conoscerete buono a servirvi, poscia che des presioni di ciò fare a me venir non possono sgevolmente, che sono di poco e debole momento. State i sano osservandissimo Signor mio. A' 10 di Maggio 1534. Di Padova.

A Proce Parations Some Anthonsoiders

A M. Roberto Magio, Secretario di Mons. Legato.

-co eleccio e presentatione de la constanta del constanta de la constanta de la constanta de la constanta de la constanta del constanta

TOLUME TEREO. te veduto che voi avete per me sempre falto da vero e cordiale amico, ed avete più tosto superata di molto, che scemata in parte, alcuna la espettazion mia in ogni conto Perciocche se bene ora non posso in quello soddisfarvi, che voi mi chiedete, non & per questo minore il disiderio mio di compiacervi, auzi maggiore, acceso dal presente divieto, il quale più intensamente mi stimola, come far sogliono le molto disiderate cose e vietate. La cagion, per la quale io a voi soddisfar non posso, è questa. Io ho tolta la mia Magien di Bologna a Madonna Giulia de Tori mia affitunale d'alquanti anni per addietro, non per darlalad altrui che non arei cangiata quella buona Donna con verupo altro, essendo da lei sigio bene e fedelmente servito. Il che le ho dimostro per vera prova, che potendo da più persone aver molto più di quel beneficio, che ella non me ne non perciò gliele ho voluto torre giam; mai. Ma hogliele tolto per tenerlo igni e farlo governare a ma e conto, sicrome già fo, che bo colà man; dato un fattore e ministro a nome proprier e particolar mio. E voglio io far riscuotero quelle rendite a farle dispensare a min ulile ed a mio danno per lo innanzi. Stinio per questi rispetti , che voi non solamente accelterete la escusazion mia del non pos tere to dar la mia Magione all'amico yea

LIBRO MONO. stra, ma ancora mi loderete del consiglio preso sopra cio. E di tanto più lo stimo, in quanto voi potete le cose mie riputar vostre, e potra parervi far voi stesso quello avanzo, che posso sperar di farne io State sano. A 16. di Maggio 1534. Di per an secundary and incompare paterist, und made on a secret did prosenna AloSig. Alessandro de Medici el muis Ic to a vocas to the second of a passion, a question. Pregato da M. Benedetto Lampridio. per la sua molta e rata virtu e dottrina amo ed onoro grandemente, faire a V. Eccelf. fede di due cose appar tenenti a quella bisogna, che ora lo muove a venire a voi, dico nell'una cosi: Che hisograpido già sono sei o sette anni, per la Partita di M. Romolo Amased Lettor, pubblico in questo Padovano studio, il quale solo a Bologna, condurst uno la suo kubgo aglitatudi dell'umanità, e disiderando is Theighte con M. Niccolo Leonico amico dram. Lampridio, che egli accettasse quella implesa di leggere, più volte gli par-Hilling di cio, persuadendolo a non rifugar cost fatta occasione, e proferendogli 300! foriti di salario, siccome ci facevano indate, e come poi diedero a M. Lazzaro da Basciano, egli alia fine, molto a cio e più

volta dis pri satretto es si seura dicempoci non potere accettar la lettura la percesserai, egli obbligato all'abate Bartolino di continuare in servirlo negli studj e nelle lettere per maestro, siccome egh, avea Lalquanti anni fatto per addietro, e però non potergli nè volecgli mancar per niente: il quale Abate egli pensava che volesse tornarsi ad uno suo benificio in Romagna 350 ppre Fiorenza, e volerlo menar, seco, Nell'altra dicu, che avendo io posti in casa M. Lama pridio due figliuoli di M. Angelo Gabriele gentiluomo Viniziano amico mio, fancinli di dodici e quattordici anni ad apparar da lui insieme con un ragazzo loro, per prezec di cencinquanta fiorini l'anno, esso alla lin del primo anno si dolse meco affermando mi non potergli tener per quella mercede Laonde io ne parlai col padre loro vit quale ben volentieri gli ne assegno quaento l'anno per quel conto, e così gu pa mentre e' visse. E su poi dalla lor medre M. Lampridio così pagato, mentre i tanto ciulli dimorarono in casa sua. Resta che vio Eccellen. mi conosca per molto antic vitor suo, in quanto molto prima ella venisse alla vita, ho avuto ardente e fedel servitù con la sua illust. e feliciss. casa, e tengo memoria non solo del padre e dell'avolo di V. Ecc. ma ancora del bisavolo suo M. Lorenzo il vecchio, il quale io ho e veduto e conosciuto. Bascio la mano a V. Eccell. nella buona grazia della quale

THE SHOP

is the volve of the common of the common of the common of the common of the control of the contr

HA Ben caro, che V. Sig. pigli Hdanzaj d'usir je cose mie. Perciocche buonii anni sobo, che io y amo ed onoro con tutto l'alimo, succome alla molta vostra virtu el grand Valore e richiesto. Increscemi, che e Paceto shuillico, di che mi ricercate e liggera e deboie cosa, ed io con taut clo di poco posso servirvi. Che per averne io dato à molti amici miei senza risparmio più volte, poco a me ne è rimase. Mandovene nondimen tanto, che ne arete basevolmente fino al tempo di potervene concin voi stesso, come mi scrivete volet fare. Se voi mi potrete fare intendere dave pra sla il Signor Giovan Gioacchipo, che venne in costà non ha guari, vi priego fedel servità con la san illusta e feliciss. casa, e tengo memoria nor selo del padre e dell'avolo di V. Ente, ann annora del bisavolo suo M. Lorenzo il vacabio, il quale io ho e veduto e conocciuto. Bascio la mano a V. Eccell, nella buona gravia della quale

wito cosi cara lettera, conte la vostra, sinta, onorato e llaga. M. Giovanni, min Per la quale ho inteso delle stoto dell' desira famiglia tanto di me amala Bieno dir non pusso di leggiere quale lungo tempo stato sopo senza von povella , ed appena ardiva di dimandarne poseia che to udi vostro padre averla sele se se lasciata morendosi. Rendovi adunque mone grazie di questo vosifo cortese ulli-cio, e della conterza, che per le vostre dolci fettere di voi è della Donna. vostra de Hylinoli, de quant io nulla per lo addietro avea inteso, e di Monna Costanza vosita madre, 'e di Monna lippolita vosti Zial e di M. Gherardo partitamente mi date , cose tune da me udite con infinio placere e contentezza. E ringrasio N. Sie Dio; "che dopo" la morte di vostro, padre o thute distilventure 'e 'shisth della, bell enterten Patria detra, siate no budha ott comporteyofer Toritina. The partie of the cost mited piatides forntenderenn cher Me Chet Henry Suor Shore the telest arter are che dimorniste entra de nieceratio algunistico

così s'era pensato di dover fare, pure temea non le compai perdite avesser frastornato questo particolar disegno. Quanto allo 'avito che mi fate, che venendo io a Firenme, io venga nell'usata vostra casa, dove potrò più agiatamente capere, che altra volta non feci, veggo in ciò e riconosco la, dolcezza del vostro buon padre, ed emmi ciò caro e grato sopra modo. Ma io sono oggimai più vecchio, che lo avvisi potermi soddisfaré d'intorno a quel desiderio, del quale ho con Messer Benedetto Varchi ragionato, e che ha antichisaime nel mio animo le radici di goder mezzo una state quel vostro amenissimo e delcissimo cielo, e coteste vostre così dilicate e belle e grasiose e magnifiche ville, che pari contado, al vostro certo seno che il mondo tutto, sion abbia in altra parte di se a guesto tempo. Pure, quando io vi venissi, certa sion verrei altrove, se conoscerò non vi disagiare. La iscusazion che fate del non m'aver per addietro scritto, io la ricevo; siccome savia e prudento che ella è, volentieri, pregandovi che per lo innanzi mon roglio dire mi scriviate più sorente, che ad uopo vi sia, ma che mi concecinte, Ber priend e sero amico Aserrola a stimie? so Maset, dult mus teixe lesse siche gotte sie come coteste due sono che asets in Firense La prontezza del Editto animose che dimontate vier di biscerei appraccia

VOLUME COMMEO. som spikalėl spiesedilprekor, ifuadmeniirom Hienersiehe Hisenza abraninallengtish charani. megcamandi) te an MonGhorardely a imiana madre schi vosintiniais e matriticola Domes present and zaproble industrial establish · Monno Ippolita carranoi contepto meccomen deimige Monne Ginerra Gregoscin (2) Monea Alessandra Nasi, e nakatatle per anegació les Bellide angla seeghichten: signafhaspreid, da quella in facobs Lied keadan qilgin Isois getto, ed in ciò sono mancanti. Ma ic nondimeno vi debbo tarto maggiormente, che of interior Markenschaft Marchin Io abbraccio sta disementa Lecuie Ardinghei-A. e M. Pier Vottozi, e Ikanor Pelia Ruscellai. Del mio venine us sarrà uvila posonor Voirsete pure uppper diligende scocon dose sere il mio M. Benefletto se cha gevere insi hem fornité le cose mua, delloi quidi in mi postrai disiderare ancora comenta. Di che vi ringrazio. Arete con questa la mia risposta a M. G. Taddei, la lettera del quale m'è suta tanto cara, che non chastora dirlo. Sarete contento ringraz ar M. Benvenuto sopra modo della prostezza, che ogh ha di compiacermi. Diceglintuccion, ibbe, idinomismisconosco da mantaryachelio edalihan izhviariog dalle gsue belker ingede idi Romania valeus che regli rengu sinuduita estessi ted meserceonicesso mpeo persend--diplation mia. Managlioupen niemanube gione. Se io potrò venire a Firenzeytation

southeld sies dilgestor, imabensiir our Hebresiele febreva abenso allsoptible oberen awaisvis eglish perodamol neio. 1 Ches Anoper aropod , led ivillare ad infinito placero in musica anelizo proférizements per taux quella Mossessin elle cidgavioi educament canaque would (a) Epigramma dilicator of loggistico, ed l'éstade a constant sons l'amos de l'estat de l'esta BelliAe zeghi wegentilisin ogati lessparte, da quella in fuort s'iche hanno pour sog-getto, ed in ciò sono mancanti. Ma io nondimeno vi debbo tanto maggiormente, che vi sete voluto dimettere per innalzarmi. Io abbraccio sin di qua M. Niccolò Ardinghel-Ji, e M. Pier Vettori, e Messer Palla Ruscellai. Del mio venire in costà nulla posmo one editori, ise mem questo, che io ci sono sinveglidussimos Piaccia d'Dio di concedermi, ibha io possa mandare a finer questo antietuva oli comina bien del ocientici di animo: Ho avute Di ohet sa vingerree Arrie con questa la min signesse v M 11 Evidet, la letters del quale .11 d sous tautu zora, che non .M 16(13) Liepigramma del Varchi mon so ask skarsetampato de credo bensi akerila88metto sia prodedi que molti, the il Kraochidecrisse in slode dela Bembas alia quidi isiologgono mella prima parte delle Alme adiuluinio quando non si volesse dire mohe -fasserola visposta malu Sonotton del nostro adutorejn la quale leggisi fra la Rropb--see alicaliversi simpresse netu Toma santesegione, de iv potru venire a Firenzestrada

VOLUME TENIO.

parofinale eque property of the party of the

A M. Benederio Faichi.

La lettera, showini schiedete all'Arcivescovo Sipontino Governator di Bologna la testimonio, della dostrinandi M. Chirico Smozziool'arei empleo molentigrias crittanne idiatop desidato po co de can isserve di siz [e di conscimenta pan Susigi-maynes l'ayende ie mon mi è bastato l'aging de seriyezgliele, cohe dubiterei essen Flarilui santante die bin epa bisantrasso in masteris dizguesta maniera. Scusatemene primistra ngente Mest poscia pregate Me Chiricos chio the ne sousingli apposse stasso Quantensi mio cyenire in costà, egli inonomic può de nicofasto aper questo apno. Lo mirendo molta grazie dell'ultino Sonquo, vche, omizeness mandatenicomencede signapora veduto pos Markopretti persie ilygiobrantus sidesi'l Loranzo Lensin Follo siguramento, ettab es che none phistography ale point ale de le che neighbigischerster tenute granderstere. Tropa th abuddante a serevisor applied -DIMET RENGLOV.

rense supriedente peripiù venti, colle l'aller rense supriedente peripiù venti, colle l'aller rense supriedente peripiù venti, colle l'aller rense suprime più peripia venti arene ella suprime suprime suprime suprime suprime de la colle suprime de la collection de la col

. A Firenze.

A M. Benedetto Varchi. La lettera saissiffi Chiedete all'Arcivescovo Sipreiuso Governator di Bologna il mand confiss order manch ibe Scirico-Sandilish and levels woin of a recritto costs offe mingiova por quole lettere che io vavesti ganvolurigeture, recrivendomisondella salate di Mui Benveriato, e dello éssere estregital is in Firenze, is quali amendue indesile in some wardsinger budist vissing state? E wells - ac MinSrd Divigranie, the non-ha permesso, che nos perdiamo si varo uome. Rallegrater · tener west luis an nome unito i salutandolo est abbrattiantolo. Quanto al suo es vostro ven alloquivanquesto cumassale, io associos como wansimo, evantender velenteit Chesans core charis mi conosca mon meritaridancos ostano, men perció voglio mardare ildesil se della contra retro me cortesia. I lozop ve I che nstevelleurise oralismo astrovenia es out mpr Leodoler sparole prener disquesta delaten dia combatelle assere plettere parole i e combate prener de la combate de la comba

no con indissolubile annodamento. Ma di eiò ora non più, che ne potremo insieme un giorbo tagionare al boccas Ho vedato con sommo piacer midiRe salutazioni di quelli veramente gentili uomini vostri M. Palla Hustellino M. Niccolo Ardinghem M. Fran-Paccobe off a Picito Vertori. E imango Inflatente Helrestillopion che mi dite o chi esilen Pleast at 1978 and to so of montest lauf le Hato, se non si metita bene amando, ette può meritare, e meritasi, ma non tanto. Voglion serbärmi a rendernegli grazie, qualido lo aro i detti suoi avvertimenti e cicric of Vedgui, if che mi date speranza che si Word. In questo mezzo mi proficirete 24. Sig. 'e' dönerete senza 'risparnis. Will his alicota che dirvi della impression de mis Brievi; e meno delle lettere volgari!! Che do sono stato travagliato dapper che lo non vi vidi per aftro conto. Ma petrete ver ver Rendo qui védere e gli uni e l'altre, set io poscia coi vostro consiglio potro mieglio diliberar sopra esse. Salutatem M? Gioval Taddei, & state sans. Ho pregate M. Tisten-24, che mi lasci vedere il vostro saneis sppra la creduit morien dim Min Benveirau. Me Phasphomesson marinon dero sancera. . अधिक अधिक अधिक अधिक १० १६ है। जिल्ला का अधिक प्रतिक स्थाप oltre in alcunatelle is isselo. Austronicis non porta così brieve tempo, come quello della nostra, conoscenza è stato. M. Loren-

no con indissolubile annodaraento. Ma di ciè ora non pife, che ne potremo insieme na giorisone con ciè ora giville gruppe de potremo de de con roumo piacei unempa shuiazioni di quelli gentili vorgini vostri M. Palla -ner Himponi, A. M., Bengdetta Varchit, che sento offencial chi bien series della mis me-della, berciocche in nun mi connecce de della, perciocche in nun mi connecce de sento offenciale mai per cagien della mis me-ter me della mis medetails specific forest of the specific and the specific forest and the specif Plasso mi Bromerfers con third las colles gelamados i iki ohender, iki soban dalip. The phines of a participation of the polyter joste ed ageste fornita l'opera secondo spie in man de priorite de la faction de la of prieso a non intraprendere cost lungare Swicosa 115143 a questo tine. Potrà essere che misyestà un di fatto il renire a l'iren wondans hosely mattests big acconcising permis such miner perdis delle in The senger in many agers 350 sopulations Myskepsnocho: pil) difvir Serien non vidige abo io em did rooms, che red persysente The lift, by the superior of the Markett Digustio orests is nonlivolorant the star yo maritate al marind bango, petuigh president me whe som haping afferionsussimor an Beeke Molta Mikhi di Baja etektafici oltre in alcung, parte idi Aesto meritancia non porta così brieve tempo, come quello della nostra conoscenza è stato. M. Lorenyestero.

zo potrà di me assai in ogni occasion sua
per amor vostro. Oltra che egli per se stesso il relevistato esso. Altra di Luglioni 535.

Di Padova.

giadre lettere a piese di l'accepte in dimostra portare. e l'onore che ni fate illustra portare. e l'onore che ni fate illustra portare. e l'onore che ni fate illustrate de conte ni fate proposate de conte piese proposate de conte piese proposate de conte reponderte de conte piese pies

potrà di rue assa in occasion sua per amor vostro. Illu elle alli per se stes so ibmisiam massa contaminam m

L'affezione che V. S. helle sue leggiadre lettere a discribili ricevute mi dimostra portare, e l'enore che mi fate, Illuatriss. Sig. Conte mio, cel vostro ornato
ragionalifente sopra le mie deloli scritture,
mi hanno talibi piacer recato, dianto lo all
la novelta di cosi caro uticio e significa
rione ilorea sentifici Di che vi rendo iniiloriali ginisipi il ricevo il buono ed anno
anno ancienta di cosi caro uticio de significa
rione ilorea sentifici Di che vi rendo inizevole aminio vostro fietamente, nella inighte che de meritamente esser vostro, ne per wite 700 IF Wi phoffero e dono. Resielo per lo imanist con disiderio, the in sia data - <del>Occasione di potervi vedere de conticere :</del> per priv pienamente goder questo mio tanto maggiore e più preziosos quanto mend Repettator guadagno della opprata amista vostie. State Sano. A. a. di Marto 1536. Di Peldula di State e sono di State via occupation di State e sono di S tember 1935. Di Paderan

gete, che vare abbiscipiale ciu l'in d'inio animo. Siare extrast a ring aziata de ma del--90 AnM. Pietro, Eargono, di Messingilu'I re così dotto e pnizzaM. Arre nelle llatematiche discipline, come il devo M Franeesco è Che per quello, che ce ne score gobernadenst estations estated in an ack ieurés élemma : cesa com temto, piaçon minimies him Maren estable of the property of the property Misere movellsmentebrigary and la musli seithem opposite the libralloup issphudencian Makings aim liel fib son assaines M ever an earli ereffer eed de la company de l militar dettrina meritar Ne pases beine a piss mty-di diamtor obbliggrapproson asseggy tepth edodi, questa cortecià in che ma edibiete idela così amorevolo cansessa diognisivaleli quelq bason stempo che, che jo nulla intendes, una per conto del vestro chieristimo neme alte die eglagge em serdeled ja ottet engocai che mi sto il più delle volte assai splinge lasciando le novelle del manda de quella she più supresamente le cercana di me, de più di me le, odone, velentieni Repposeduni que di qiò . V. S. infinite grazie de disfi mite dell'amore, che mi purtate, in nassana cosa ida mo meritato i se nencidalli amerei che in song tenuto, infing dalibuon Managage la vostroi Avolorin que di portangasaunt glichredi, zaon ed izetuna de vastra isporati ed illustre famiglia. Dolgoni nonding poor questo piacer mio, che io non fossi in Vinegia, quando voi vi veniste, come mi acri-

vete, che v'arei abbracciato con tutto'l mie animo. Siate eziandio ringraziato da me dell'uffield 32 dhe avere fatto la famili dondecere così dotto e prestante domo nelle Matematiche discipline, come il detto M. Francesco è. Che per quello, che io ne scorgoballes sud épistulas égli el in resse licien-Milissimo, e no ha écritus copra infinitel bel-Persone south, et danssperredure disidés histonente dagh usati edelmadalanion spaella seithe. Alequal M. Francisco rispondo con Bisterainche fix con questalle voi mecgli profferrete e different quanto sincincer di voi miedesing. A voi non so che pedifer rife, agie acid and in in it is in it i Mediere Pare vi proffero me stesso, inche poet tattavia poeso valeve, che sono si vano chie, come potett agevolmente saperemant Contacting it ammig whe warrati conomposcie die foldue e mezzo ne feci delcissimement Whella vostra bellissima vittà edi ogni benie de bisognoudella lyna pienissima. Lantavia to see Bene e gagliardo y co per diq più il vero de nulla cagionevole della persona, elebsi fia vil dono in the to vi for perhaventore men vilo. Restani pregar W. Solche ee eas a ida swanoquiba ivrivisa na sun disa sidtiramento, uelle nesitta a cosar ari op oureble Sugnere mid chris Suge wand & Adio mev ril edfactoleguelte vositeusenda Adas.idir.Gila ed illustre famiglia. Dwysbyt 400 1822 Poding questo piacer mio, che io non fossi in Vinegia, quando voi vi veniste, come mi scri-

dom. Perciò che egli è tale, che io l'arci sempre ricevuto lietamente ancor solo, e fattogli quellaissans oilse plin fa al giugnere delle più gradite, preziose cose, che mandate lor vengono dagli amici loro più antichi e più cari. Ma bene è stata ciò mia iov Non west mestlefe, Sig. M. Pletto, si voz stro leggiadio isquetto (1) tilescuszione une change che fat doverte saco per leneres grande ne ringraziato e dell' uaa cortesia e dell'altra grandemente, siccome esse me-ritano e per cento della perlezion tore, che Enicy) FBrignie Sonetto dell'Aretito tto 2 cennado dan Autore e queno, che se sur con va met P. Folame delle lettere de est Aretino, da lui scritto in risposta di quello del nostro Autore, che leggesi nel Tamo antecedente, ed incomincia: Ben è quel caldo voller voi, ch' is prenda, uncorno se quale Sonetto dell'Arctino det ossefvarsi, che quantunque non sia conforme alla composizione del Bembo nelle Rime, o nelle desinenze pure fu composto in risposta a quello del nostro Autore ; come chafa-mente asserisce l'Aretino stesso nell'allegato tibro P. Helle site lettere a car. 20! della edizione de Parigi del 1609., el perche sra le proposte e risposte di diversi al Bembo non fil obsto da Indi; come eta H di-ritto, et prace insertito in questa insertifi perche un sintile comantento unon imationi atta nostrii empressiones, edo, loup ocu I

FURS PARES. Lomi. Perciò che egli è tale, che io l'arei sempre ricevuto lietamente ancor solo, e fattogli quella, feeta, che califi fa al giugnere delle più gradite, e preziose cose, che mandate lor vengono dagli amici loro più antichi e più cari. Ma bene è stata ciò mia iov jehn odespinadaeriaang. Migrayo, sixogs autro yfils spiend, cheus berpre sjears costage se le gentile a ringraziato e dell' una cortesia e dell'altra grandemente, siccome esse meritano e per conto della perfezion loro, che gomofisties beide Eoudo de garafega de La charra central of 1940 has one basised specifies a latter of chadelt songital in this simport is tentular Aretino, da lui scruto in risposta di quello del vestro dutore the leggesi nel Tomo antecedențe, ed inconjincia: Ben è quel Aglio Angeli del Ciel gioisce in grambo blas quale spaig girela ibrusing kedresserals; also conversa in Fenice la Sirenamonn entre -1 Roichtailte ingearta, consagnata, il Benthus le desinerodingar cufillsianiho étinikihi iya sast regarders with the sale of the state of the state of the sale of t -laguest. 1819, g. 13191 an evite 34 acce 119 the la edizione akstriopezian iul Giges ella escale Ji Bokshish de is in spestant aii senas astantanda il -il intellette terren spiro immoitale in od 

miggiornisme la seperatorne proservate d'augli sépe geriodo pido gratherilarimiendmenherias M che niuminocemeggimais, semon di taleralagias namencol proplenciero ascolunta oropida e polate achorst mioridbore, in receive straidioni dubli deste i cinasta conquierdindo ideventamente por constitucione de la constitución de la co se dambi: aputi molbi: argomentida ceeguis anzi pare: effecti v: prover vertistime idelijo more, the mi partite, che minano dende parlicite estat other price reserve discover discussions ominaistob, obseque aMa aivrahusomibromique francore dell'amore insiense verdet brouse sexule ingegroup mi la insuperbike, cobicat godo e trionfo tra meratesso.nifi apprinche dite; che M. Girslamo Quin mondel dibone ed ill mostro v hanancio fare persuasegvma mispentire di rimanere anco achiendi cià tenuto; ad amendue voi raccomandandomi. State sand. Il primo di Luglionio 536. 1019 in fursome pivision over a sec Villa อสกอ (1. เมษายน ) และ การ การ ค.ศ. ซึ่งสมัย**ด้วย อาว**ย์ per lo additione etc. Il control per lo ios morang A. M. Pietro Aretino.i stunni Re di Frances saignis A Vinegia, consil ib off interviol agents from the true corner operation cents forth Pers a lace provide e posenter Non hisoguava: già, molto onoratoria. Pietro, che voi piglinese fation directivermi, come fatto levete. Bereiocchèrio assait chiairo el certo sonos del buonos amobe, che mi portate, e della stimale the fatte di oite le delle mie scritture, che è vie maggiore di

graidde pale gradentinelkradeng che ebbierg aismilacoccias gingais, comer di cottaliaismo adan en oblaum la noier otación inima on opinique publiche idetth hoibhiarde easermi, praddhimiqualuto sho destei en caba ed que cata dettera pathe ande ploureindisistemala più i ioratesso. Allaurquale se od sub neares soulbroggionismis de oseguin dojib bi mendervene io quelle meggiori gramones des ivragarquis de la case du contrata de la contrata del contrata de la contrata del contrata de la contrata del contrata de la contrata del contrata de la contrata del contrata del contrata de la contrata de la contrata de la contrata del contrata de la contrata de la contrata del contrata de la contrata del parliate schri dimilmente di voi medesimo, cameiste, elmeno mica, che contosco ed foortimesldbile de service de l'écome l'ocura mondo, chernomini dia comodità ed lagio dispotere fliù o riposassemente fia come piana enddisfabion mostra contanguillità di anime acrivende reoglier frutso del vostro fertilistiino ingegnos liberale agio se dato visfosses andobmé merrebba levutilità di ciò che magfor divined purprebderebbe quesse secolo in farsene più bello e più robusto das potere contrastar con gli altri, che o per lo addietro stati, o verranno per innanzi. Limitral cosa d, kallegrarmi col Re di Francia più che con voi, il quale intendo avervi novellamente donato quattrocento fiorin d'oro, nel vero picciolo e po-Acrondonno editalla sua farunaziad advostro ippeial droson philosemibrios dinscriptionis -sold en sing a strate de la contrata del contrata de la contrata de la contrata del contrata de la contrata del la contrata del la contrata de la contrata del la contrata de la contrata del contrata del la contrata del la contrata in sado, edoma atemijal cheheorfate ordo 15. odi portate, e della stanaha Ini Attate Cda oilgu E delle mie scritture, che è vie maggiore di

## A M. Marcello Cervino, (1) Secretario del Cardinal Farnese. A Roma.

Io ho si gran disiderio di render grazie v V. S. delle fatiche che avete prese in fame griere il mio piato, nè pur delle fatiche solanicair, che sono tuttavia state troppo gravi a questo così caldo tempo, ma ancora e sopra tutto dell'affetto, che avete avuto nel cuore, e della incomparabile carità vostra verso me dimostrata in ciascuno atto di questa bisogna; che io non so incominciare a far questo ufficie, e parmi che ne l'usanza, che io ho con la penna in iscrivendo, nè le parole medesime mi sovvengane di maniera, che io soddisfar me stesso possa in parte alcuna di pur ringraziar V. S. del gran débito, che io sopra ciò vi tengo. Il quale tanto maggiore

<sup>[1]</sup> Il Cervino da Paolo III. fu fatto Cardinale col titolo di Santa Croce, e fu scelto legato al Concilio di Trento col Cardinal de' Monti, e col Cardinal Polo. Finalmente ottenne il Pontificato, e chiamossi Marcello II. ma la morte in brevissimo tempo gli tolse quell'altissima dignità.

419 è, quanto io niente giammai ho per voi fatto e niente di voi meritato. Se voi tuttavia in conto di merito non poneste uno ardentissimo amore, che io vi porto cagionato da quello, che voi a me portate il qual mio amore essendo egli debilissimo, non meriterebbe esser accettato per cosa che appo voi meriti, quando la vostra molta cortesia, che tanto di se mi dona, non mi donasse ancor questo privilegio, che io con voi meritassi non meritando. Ma come che ciò sia, semplicemente e brievemente parlando io ora vi rendo con questa poca car-ta, Sig. M. Marcello mio, quelle grazie, che io posso maggiori di quel commto, che voi avete per me adoperato. E per lo innanzi sempre le vi renderò e sentirò infinite meco medesimo e col mio animo, che è tutto vostro, così avete di lui meritato. Come che molto prima, che cotesto piato incominciasse, io v'era per conto di moki altri vostri dolcissimi ufficj per me posti senza finè tenuto. Siccome di giorno in giorno il nostro M. Carlo Gualteruzzi me n'avea contezza dato con le sue lettere. Il qual M. Carlo, siccome è stato con voi buon componitore della nostra amistà, così doverà eziandio esservi mallevadore, che se io per le mie deboli posse agguagliar la vostra cortesia in tempo alcuno non potrò, sì ve ne sarò io almen sempre leal debitore e grato. State sano, e basciato la Bembo Vol. VII. 27

YOUR PRESENT manor per file w Mons. Relucedo illatentaires. site, il quitte doutini gresh aftequisto sis in veder posse prima cheolait felisteciantle milei gibrini Afis. dir Luglio. 145340 Derlas to. La qual cosa vedendo la cire e periodo mare non meno a danno deito illastr. Sig-Priore di Vinegia, in persona del quale ha da perverentiereth elles historia pelic mio, poi che to non tantos difendere le ragion mie; vengo a voi, che firciane cio muendero a Mous, Reversadissuar distante Sig. Comment of the collection of Page Clement \$61.9905年 3月。@\$63968955 AB11200405486 JE11984。 Jeff i chie Mesten iguesten i Tuir Edgiorgiolos Fagioneroliteine dates i simple the 18 Acos & Benifici della veligioti Tereschinimia qua quat th'oghi parte del mondo Morti delle situ gittivezze, e-si ancora perciò chò le giavess se della denn religione sono per se solo molto ponderose e grandi a questo tempo e pur titippo pesti è il porture, senza la fun hoptappese d'alue fome Ore essende if 'mio inmistro delle Magione melestate Ball Governator the quella città a pagag one to taginotie për como d'alcuni cavataunite differidentes ingliter la concession wang, 5060 ie he in poed chelle differ white all the off englighto dealing the season a question of the to phyligge. Reserve the tosts selve eleminar affile concesso and analysis concessor greet die de une eine eine ein leigen ge leigen gerente

MANAGE MONDON establic ale arrayorim reliqued illetted income mia e la spesa facta incomella impunità ed altrosionulla il dono, e l'autorità dels Pons tafice() checha don indita gagione così volue to. La qual cosa vedendo io che è per tonnare non meno a danno dello Illustr. Sig. Priore di Vinegia, in persona del quale ha da pervenir la deua Magione, che mio, poi che io non basta a difendere le ragion mie; venge a voi, che facciate ciò intendere a Mons. Reverendissimo Farnese Sig. Mostro of Prior of Pure 18: 14:18, prococar che woglial paraup drippe, suggestime there at deta no Governatoro, che non dia, molestia, a migicministri per conte di cavamente alcue and whis sand design che essi siand molestati in parto alguna della desta concessione e prinilegios Clementino, ma lo faccia paserraserin duudoc pienamentes sicche, io non Mosphia bih da dolene per questo isanto Ediagyesius, che per quello che mi onica deitamon basteranno, lettere particolaris manoonviene che N. S. medesimo ciò ordin Bise semandio eglispeniun suo briexe. E perm chà postebbe esserel che sforzata dal della Governatore ilamin ministro già apprese als cana paus pagatano fal mestigre che libbrien kophppie distra batticella in sem cheve dattippinistri ovossergialognaticosa opagatas La staticia : loron reminine. Norrei esser bues main, le leurs ensa per Vossi come ivoique the brown is worth par man chesmion piets servei di buanissimo lanima: Einures comuna

que sil fatto si aña io mi vi proffeto e dos nos di nos che poco guadagnate, ma almena vi do din bueno ed affezionate cuere ed una pronta volonta. State sano. A so. di Settembo 1536; Di Paduva.

-20 1017 A.M. Marcello Cervino. 121 1214

the first of the contract of t Avendo inteso per le ultime lettere del nostro M. Carlo, Sig. M. Marcello mio, del nuovo ed onoratissimo luogo dato da N. S. alla vostra virtù, ne ho preso quel piacere e quella soddisfazion d'animo, che si conveniva all'amore, che io a V. Sig. porto, causato dal molto valor suo e dalla sua infinita cortesia sempre usata da lei nelle mie bisogne tutte. Nè ho potuto tenermi dianon farle queste poche righe in rallegrandomene seco, alla cui bontà e valore N.S. Dio risguardando ha posto in cuore al suo Vicamo, che vi chiami a sì alto luogo ed al maneggio delle cose di S. Sant. ed al servigio di tutta la Romana corte; che intendo esser tanto lieta di cotesto giudicio di S. Beat. quanto ella era tribolata da quel povere e zciagurato ministro primiero, che ha evolutos troppo in fretta traricchire. So, chesera imio debito rallegrarmi sopra tuta to Coal Mons. Reverendissimo Farnese della dyesto N. Sa preposto alla cura di caella Ganta Congia, e faudo in ciò, pupssi dire

4924

pare a se stesso. Ma non ho wolten helle sas odeupazioni adi ansles pesola trapforrar mie letteren, chemmulla importano. ni Sarbter contento den woi, Sig: M. Marcelle anious pigliar fatica di rallegrarvent bon Si Signa in mia vece. Nostro Sig. Dio gli doni grazia di riportarne quel guiderdone e quel profitto che si disidera, non solo per cagion del pubblico bene, ma ancora del particolare e privato. Che, per dir di me, io per mio bene terro sempre la gloria e fe-Liona di Si Sig. State sano. Mag. di Genna r5386 Di Vinegian sur straum de comme toh the Dealer rote of the the section of the piacere e grobe scenica den a anne, cla A.M. Cammillo Fattuocios enos is stable to the state An Roma, to a market cotton. Bene avete meco dimostrato, SignML Gammillo, essere quel cortesp de valoroste gentile uomo, che lo vi stimai e giudicab or fa l'anno che V. S. fu qui poietit col si caldamente avete preso il patrocinio mid appresso Mons. Reverendiseimo vostroy il qual patrocinio è tale stato, sche in he itoba to d'infinito travaglio, e poste in moltificit durezza e quiete. Di che vi ringrazio quant to debboy che è più tosto sinfinimmente q who abros Però che infinita epa laomobestia che miquava quel risto pidelle omi smanile vostras cara, there's son tibero and So Div visae randa samela meeting arche . Yo ofendered man mis bates in mandanta, speciesand sin men

volome Tenzo. Maniente Comoscendolo, el lietamente comosc andiolo, siccome semple faro si pregundoss al conoscermi per cutto visuo, ed ubascui H mano a Mois. Reverence vostor mouse iui che debah forze ho e certe brackvolla sempre sia proutentemper in order of summer comodo, e tento ancor por guanto to vi -970 Ho vedeto molto volentieri la civostra gfistbla latina, M. Pilippo figliuol caro. Percif die lid lib per lei compreso quanto budh frutto abbiate fatto in queste lettere, e come anco nelle greche sete ito parimente innanzi, leggendovi alcune cose di quella lingua seminate discretamente per lei. La qual lezione m'ha recato singolar contento. E spero, che seguendo voi costantemente lo incominciato studio, ristorerete peravventura un di il gravissimo danno vostro ricevuto dalla morte di quel buono e santo giovane Mons. lo Vescovo vostro fratello. Al qual seguimento non vi doverà esser picciolo sprone il vedervi in cotesta casa, i parenti della quale spirano dottrina e santicostumi, come tutto 1 mondo sa Dunque non perdete tempo, e poscia che il Cardinal Contarino vi dà appo se luogo, non siate negligente a rendergli di ciò grazie, quanto per voi si può, e ad onorarlo. Il che sa, se vi sarete e dotto e buono ancor voi ad imitazion di lui e della incomparabile virtù sua. Quanto alla parte delle

Adate Monda TONE SERVICE CHARTE CHARTE COMPANY LIE reverri anlla min sedencio il sociali buonissimenania, Nècha mai, che inasceme afficante asenia glively non a ami Dogliomi solo, che ip Moce Hosse Etolustretsi, gi me siccome colui che deboli forze ho e corte braccia. Pure tutto quel popo que prio posso e potro, sempre sia prontouad pospi vostro onore e comodo, e tanto ancor più, quanto io vi sentirò miù areacere in sirtà, ed in galore. Strue sang. Enhanciate la imano a Mons Reverend a nome min & 6 di Gennajo: 1538. Di Padovarol otronip ni ottel sicidis otturk me anco nelle greche sete uo parimento inmanzi, leggendari alcune cose di quella lingua serum de de de consessemente de la la conse Reziona ta ha ration singular contended in spero, the capacitate to costaneouser adv coroge នារាធាននេះ មាន ស្រាស់ ស្រាស ra un de il georeschoo da no vostre gionue coig osase o o..... Toup in amount alleb es vane Nional to Feeburg vonto tratallo. Att qual seguinerato modevà doberà esser picolo-Do sprone il vederve in mare la cusa, a perenti della qualo piesto del ciuda è centicostumi, come vace? a role es e vede. Dunque nou perdete sei ma, e morvia che il Cardinal Contarino vi de app e se luczon non siate negligente a renderzh di ciò grazie, quanto per voi si pup. e ed enovarlo. Il che fia, se vi farete e dotto e het 10 aucor voi ad imitazion di lui e delle inurmaparabile virtù sua. Quanto alla parte delle 

## LIBRO DECIMO.

Al Sig. Consalvo Fernando di Oviedo e di Valdes Castellan nella fortezza della Città di S. Domenico nell' Isola Spagnuola, Scrittor delle istorie della Indie della Maestà Cesarea.

Vidi la risposta di V. Sig. fatta a Messer Giovan Battista Rannusio Secretario della nostra Rep. d'intorno al dubbio, che io gli avea mosso sopra le sette mila leghe, che si accorcierebbono per condurre le speciarie se si potesse passar quel poce

TOTTHE TERRU

226 distretto che Via Signatica ; della cerra ferma delle Indie occidentale, checce oddi laces detectal anome di Die sella elles del Papansa sopra ilemare del mezzos gintmux menticovin reinvisor all introduction postraem le engioni , che dendere anduella appal renza. Houngor letta la vostra letavianza pra le indies nella quale non solo ho soci to la maraviglia delle cose non podondini di quelle regioni, che vi si raccustano, ma olus a ciò ancora molta dounina g molta prudenza vostra nelle misure del cielo e della terra e de suoi siti. Le quali tutte raccolte e sparse per lei faranno la detta istoria, siccome io stimo, peravventura la più grata, che sia giammai venuta a mano ed a lezion degli uomini. Di che ho voluto ora rallegrarmi di ciò in questa poca carta con voi, e proferirmivi disideroso di servitvi. Nè meno mi son rallegrato più volte meco medesimo con la Maestà dello Imperador vostro Sig. a rui torina duta questa gloria. Poiche ha eleuo voica, sale operaj senzaula quale non si putrebbé ben ednoscero las grandezzase la unilità di così muova sumagnanima impresa, e le choise ce disagevoli bisogne, ed i poco meno vehe impossibili intreprendimenti e ardimenti dei suoi injuistri mandati a bello ed operate fine di tempo in tempor Della qualerrosifa Operate Rica sprenderanno stutti quielli, che discissivorranno comagionase ni achivers per do Innancie sisceme hospreso ib. Che

avendelhih gian alcunis anni dan Penninamia dino carico di scrivero latinamentel la istor fid delle chee sud, in ho sinnestets brievet Francesa istogen itestan eibelatmmozooslaistmm mentizedel mixovoz mondos asidelle men Indie Linne e l'altres, restendo sile a inripposité necessario a capersii Ron conquatto in sique become de fatospar eVelSr Malegoration sia, lu priegora conoscermi per buo red alcor mandamieaNas Sav Dio, siamenapuelement guardia. State: sano: A: 206 d'Aprila (3538) molta, prudenza vostra nelle aigemiV del ciclo e della terca e de suci siti. Le quali tutte racholic a spanse our lei facanno la -novveida Mes Giovambattista : Gineldi, alsob minor incoming aMedico, array sig al arut ho voluce ora recented the city in questa noca carta casavas e as inimiti disideroșes Ebbi in Padova la vostra lettera scrib sain sette di di Dicembro con quello, che mi mandaste delle dotte composizioni vo atre, per la qual lettera melta engrandomi con la vostra molta contesiar mestrate disidecembelle ion cobesca che ma amistego en abe so salties) voi ami. Al quale rigerimento sor polar venen domici il venir, qui didvatio seggibpazioni e idis pensieri nen spiacevilli piene i mirecordni rispondervid de apoi sasportande alistormisaliacimis quietos padovanos, is indi Offettoe imicastaoquitemanaoquitii iriquivilis sacanda insinance autostinaliza ochoishib right pated de cocoquede mostrois lettersum Designe

425 · YOLUNE TERROS

siate da me beginni lingramato e deli ginata de bilor, of the fine face constantes site set chiaramente dinfostrate portarmedal squalent and die id licero in lange diccato especiosa consprience of a serious desirement of a sound from the construction of the constructi quanto elle in compagnia vengono deli dettov amor vostro, che le ha vie maggiori faugic essere 'di' quello, 'che mi si conviene, de frutti del vostro ingegno altresi piacietia mi sono, e parati vanir da lieto e, fersile: terreno e da radioi nobilissime: Altandimes ra mia trapposta nel rispondervi se darete perdono, giugnero questo agli altri obblisi ghi, the to vi sento, proferendomi ad amarvicon anime ed afferionate alla vostra molius viftit, e disidereso di piacervi propte: più alle opere dà farsi per voi; che alles parole da dirsi. State sano. A' 16. di Magen gio 1536. Di Vinegia: All ante la constant Land British Strait

A M. Adriano da Spilimbergo. a constante de la Spilimbergo.

Ebbi già qui mesi clas bone dell vinon che mit manda ce, sill quale è estato moltos buono. Monity ho primir disposto aspettamido a vi di giò no gio mess per rispondervio de bocca. Il qual miò aspettare qual chi è cara le vano, e voi pure non venite, alla fine ho preso questa penna in mano per parlare

e ragionar, con voi prima che io mi parta di queste contrade, dove ora credo soprastar pachi giorni. le volea il vino nella gni-sa, che abbe da voi quello, del qual miragionante, il Serenissimo Prencipe, dicons comperandolo prosolo estimando averlo peros vostra mano buono, e non in dono dalla. Signora mia Comare, da cui parte me l'avete mandate. E ricordevole che buen costume de delle Donne de essere più tosto avarette, che liberali, perciò che debbono essere conservatalei della roha del marito est la qual robai non osi conserva donandola. Maipoiche S. Saha pure così volito, je la q rendoudi ciònialinise grazie. E se a questo ufficio fare son tardo, perdenimi ella que o sta negligenzie che più tosto è proceduta; da sicurtà, cherio ho seco presa, che da altro-Se io potessi vederla insieme con voi per fare la via d'una giornata, certo saxei ven nuto a Spilimbergo a questo fine. Ma tanta strada non m' è bastato l' animo fare a questi così gran caldi. Mandole con questa lettera una pezza di tela di renso per sensa, la qual farò dare a casa vostro suocero, e priegola a star sana, ed a tenervi lieto e contento, ed a godere insieme con voi la sua così bella e così leggiadra giovinezza. Io v'abbraccio sin di qua, Sig. Gompare mio carissimo ed onoratissimo, A' 25, di Giugno, 1538. Di Vinegiali manni

to vano, e voi pare ma constantion has been been been been been presented presented by the constantion of th

## A Vinegia.

and Mando a Was Sula inscrision aper le muove mara della vostranbella Batria is ches m'avere richiesta. Nella quale nombe poil sto questa parola Dun, che deneglie decipio che m'avete mandati. Perdiocalie ella mon de latina in squesta significaziones Eslpeid dicetede cordo amplissimus, on os insenda ib Senates tol. moncepo. Noni Vaho inneer poste alcune altre parti, cho mon si quat nocho nelle loro inscrizioni dagli antichi co e hon sono di: quella gravità, che initalis seriture e memorie à richiesti. Siccome di quetta della celerità dell'opera, quando dicess duci intra biennium, si rede la celemial sensa meminarla. Se lo ardum W. S. soddie sfatte; mi fia cio caro, che certo disidence piacervi. Delle altre parti di cortesia, che sono nella vostra lettera, vi rendo io molte grazie, se mi vi proffero di buono animo. State sano. Agli it d'Agosto 1538. Di Padova.

Ho intoso per lettre de mici da lles ma V. S. cescess ad perata con molto affetto, affine che N. E.S. mi promovesse al Cardinalato, succomepter sua infinita liberalità questi passau giorni ha fatto, nè solamente

## Al Sig. Ascario Colorna.

Non potova sopraggiuguermi cosa tanto grata mestanto ocara jaquanto de amoreyona li on contesissime plettere di V. S. perclo qualisettai se mallegde meco della mona dit gnina donasamiodus N. Sudela gradora Carto diagle. Però oconstatta ikszonor miasmallas ringrazio, se restolendi alcdolce ufficio leterib mammate solvhligato. Alc quele obbliga avezle: tano ipidovolentieri vengo, quasto mi song to in gran partendi questo dono dinSa Beau titutine agli uffici ed talle operadella Illastro Sige Maschesana di Pescara mostra serellà otemuto de or peri tutta la dista sitita légacie Sub sama V. S. e degnisivdi pené sold as comandarmic, dove in sin should as servirlaib Ads Gradia prile 27539. Dis Vinegia and placersh Polic side parti di corresia, alice some noils wascen telebra, vi rendo to molsate onothi Sig. of the commo Onsino, plante of mo. State sance and M. d'Agosto 1538. Di Padova.

Ho inteso per lettere de' miei da Roma V. S. essersi adoperata con molto affetto, affine che N. Sig. mi promovesse al Cardinalato, siccome per sua infinita liberalità questi passati giorni ha fatto, nè solamente **FAGO** Wis Signata instance estiblicated in the Signature of the standing of the stan lo Vescove di firitaria vostio Antello, Ac la Illustr. Sig. Madonna Gonzaga suocera vostra. La qual novella ha moltiplicato grandemente chi consolazion mila, e fattomi il dono medesimo di W. S. più grato d'assai e più caro, e in tanto maggiormente, in quanto io non pensava d'essere pure in corumn was referración defle signavillonde mo volume coninqueste pochie vetsi della aquelle maggiori graffe, inche i o posse ; alla anolta sentesikavunakog e dale suelle zeno non porrei werd sentito cost alcuna sechi concintezza ninguies es concintezza ninguies es concintezza d'animo ed ogni mio sentimento, di questi. Princenti vitta gli vitti ilspeide, elle 16 seguire con V. S. Fantica servifu fills, cons he wate tutto I tempo del Pontificato di Leche con lo Illustr. Sig. Padre visito, legandola molto stretta con questo natvo laccio e vincolo del grande obbligo, che debbo avervi. V. S. sará contenta fai contenta fai contenta mune questa mia al detto Mons. vosum, ed alla Sig. Mad. Costanza, il valore éd file comparabile prudenza della quale io e ffverisco ed onore quanto pesso con tatte l'affetto del mio animo. Io disidererò da questa ora innanzi sempre, che N. S. Dio mi doni da potervi esser grato per quanto io ci viverò. Che di vero non mi vederò mai stanco di tale mostrarmi a Vestra Sig. quale peravventura avete estimato che io

A' 6. d'Aprile 1539. Di Padova con J.

Al Signor Ercole Dusa

Il piacere, che V. S. mi scrive aver ricevuto: della nuova dignità donatami da M. Signore, ha moltiplicato la mia sopra ciò contentezza. Nè potea veder casa a me cara, che le sue umane ed officiose lettere. Rendone quelle grazie a V. Ecc. che io debbo, e proferiscole un buono e pronto animo ad ogni comodo ed onor suo com instituito infino al tempo della se me del Sig. Duca vostro Avolo, e condotto per quelli degli Illustriss. vostro Padre p vostra Madre, a quali io sempre fui servitore, mentre vissero. V. S. sarà contenta proferirmi altrettanto a Mons. Reverendia. il Sig. Card. vostro fratello, a cui disidero servire. Stia sana V. S. e felicissima, e tenga me per suo compiutamento, s. Anof. Aprile, 1539. Di Vinegia, 15 oneinv l'affetto del mio enima. Il distinterà du questa ora innocui se culte ille ill S. Din mit doni da poterni esser greta per quante io ci virerò. Ches si vero mon n'i vedero mai stance di tele mostrarrai e Vestre Sie, quale peravrentura 37 VI. so odmate de in in de la primate de de la prima

quanto de ma ac

A Messer Giulio Alvarotto.

offerie

Tanto mi sono state più care e grate le vostre lettere, per le quali vi rallegrate meco della nuova dignità mia, quanto più ho conosciuto per la benivolenza ed afferione da voi portatami per lo addietro, che questo ufficio avete fatto di cuore, e more so dalla dolcezza del gentile animo vostro verso me, e dal molto amore che mi portate. Questo adunque fa, che io vi renda, siccome fo, le grazie tanto maggiori, e che io di molto vi sia tenuto Resta, che mi conosciate per vostro, e che usiate l'oppera mia in ogni vostra occasione, dove ella giovare vi possa. E così mi vi profero di buonissimo animo. State sano. A' 8. d'Aprile 1539. Di Vinegia.

### A M. Bartolommeo Torfanino. A Roma.

Io ho veduto e letto volentieri la vostra lettera, molto Reveren. il mio M. Bart. nella quale vi rallegrate meco della nuova dignità donatami da N. Sig. Di che vi rendo molte grazie, ed in tanto maggiori, in

quanto io m'accorgo che l'allegrezza e consolazion vostra sopra ciò, per l'amistà benivolenza stata fra noi già tanti anni, è uscita di mezzo 'l vostro cuore. Ed infinite ve le rendo ancora delle dolci e cortesi offerte, che mi fate ad ogni mio piacere e comodo. Perchè io priego N. Sig. Dio, dal quale confesso in ogni tempo aver ricevute infinite grazie, che aggiunga tanto potere alle mie deboli forze, quanto a me, medesimo ho aggiunto disiderio di fare quando che sia molto per voi. In quanto al servitore tanto fedele, e sofficiente, che vorreste porre al servizio mio, io lo accetterei sommamente volentieri, si per dimostrarvi che voi potete in me assai, e ancora per le qualità sue, che mi dite, le quali nel vero in pochi suoi pari oggidì par che si trovino, se non fosse, che jo ho tre miei antichi servitori in casa bastevolmente buoni a questo ufficio della camera. Oltra che Mons. Reverendissimo Cornaro molto mio antico Signore, ed al quale per li suoi infiniti meriti, che egli ha meco, non so nè posso negare cosa alcuna che sia in me, ha voluto, che io ne pigli uno ad instanza sua. Dunque sarete contento non mi dare maggior gravezza di quella, che io portar posso. State sano. A d'Aprile 1539. Di Vinegia.

nells quale of adlogned were delle action action dignitis denstrate de la la la la la la la la mangiori, in de molte grazie, ed in tanto inangiori, in

SOMETH ORSEL quanta cotesto considirente en ollen Meiser Carlo Nuedloni ... 3291 belle parole, chartowa Anne on ne voi Mons 601.173° V9/1 in Prendo molte grazie a V. S. e dell'allegrezza, che elfa bansentità della promozion'-mia al Cardinalato, ed insieme delle offerte 'che' ella mi' la così prontamente, le Audi accetto ed abbracció volentieri, e ve ne sento di ciò molto obbligo. Resta p che ib all'incours a voi mi profera di buonis. simo animo, come fo, e che io vi priego a valervi di me in ogni vostra occorrenza dove mi conosciate buono. State sano. A' 17. d'Aprile 1539. Di Vinegia. A M. Berkarder in

A Messer Bernardino Maffei, Secretario del Cardinal Farnese A Roma.

 quanta cotesto vostro buono e dolce e cortese animo merita. Non voglio entrar nelle belle parole, che apprele ritrovo, nè voi le disiderate. Sarete contento basciar la mano a Mons. Reverendiss. ed Illustriss. vostro della cotanta sua cortesia di avermi con la sua somma autorità difeso da quella venenosissima vipera Parro questo mio grande obbligo con gli altri cotanti meriti che S. S. ha meco. Attendete a star sano per questi intensissimi raldi quorum port meminimus majores a e raccomandatemi al Mag. vostro padre. A 13. di Luglio 1537.

A M. Bernardino Maffei.

A Roma.

the telesce or her with a position in

Sarete contento fare intendere a N. S. che essendo a questi di venuto il Card. di Trento a questi bagni Padovani per una indisposizion sua, dove esso de state un mese intero esapendo io quanto S. Se può col Seren. Re de Romani, al qual Re contettere del Senato Veneto, e con altra della la Maes. Cesarea, che li raccomandavano assai caldamente la causa mia de ves rist chiesta, già più di due mesi la possessione del Priorato min di Ungherian diliberationi di visitario, e pregario a prestarmi diliberationi di suo favore appresso quella Maes, che io

438volume terzo. potessi conseguir la detta possessione dintorno alla quale il detto Re avea promesso all'orator Viniziano, che gliene avea parlato diligentemente, di farmi ragioni, come egli fosse in Vienna, dove volca trattar delle cose pertinenti al Regno Ongarico guo; e così feci, e trovai quel buon signore assai disposto a compiacermi. Tuttavia perchè S. S. gindicava che la causa dovesse aver qualche difficultà rispetto agl' introfi in quel Priorato, mi rispose volervi ben pensar sopra, poscia che il Re ancora era in Boemia, ne potea così tosto a Vienna trovarsi. In questa disposizione io il lasciai per infino all'altr' jeri, che intendendo \$. Sig, essere per partirsi oggi: siccome questa mattina ha fatto, ritornal a visitarlo ed a richieder risolozione da S. S. sopra la ma hisogua. Sopra la quale ragionò lungamente meco, e certo molto amorevolmente, mostrandomi tener non picciolo disiderio di far per me e di operarsi affine che io pervenissi al disiderato fin mio. E dopo lungo discorso mi conchiuse, che se io petessi ottener da N. Sig. che S. Sant. mandasse an uomo a posta solamente per questo possesso al Re suo, ciò sarebbe cosa, che molto operenebbe con S. Maes. ed essa con questo nome si potrebbe giustamente ¿escusare con chiunque volesse pregarla del contrario. E molto si fermo su questo, e confortomini a farne opra con S. Beat. So-Pra la qual conclusione fattami da S. S.

rubo prcino. dicendogli io che io avea inteso S. Sant. voler mandare per Nunzio a quella Maestà il Vescovo di Modona, mi rispose, che costui saria Nunzio generale, e non pareria mandato solo a questo fine, e percio non opererebbe peravventura tanto, quanto hisognerebbe a ben fornire il negozio. E perchè era stato quelli di à visitar S. Sig. il Vergerio Vescovo di Capo d'Istria, ragionandosi di chi sarebbe buono a questa impresa, mi disse aver pensato anco sopra questa parte, a qui in aggiunse credere, che il detto Vescovo sarebbe ottimo mandato a questo fin solo e con questa sola mensione ed opera, si perché egli è assai diligenté pérsona e destra e molto usa in quelle contrade, e si perché è grato a quella Maes, e molto ben veduto ed amato da lei. E perciò tenere per fermo, che non si potesse mandarvi gran fatto persona più a profitto della causa, di costui. E sopra ciò e sopra tutta la causa minutamente ragionato e con questo proposito fatto fine io me ne tornal. E perche il detto Vergerio da fanciillo in qua, e dal tempo che egli venne a Padova allo studio delle leggi, è sempre stato assai mio domestico, volli parlarli e dirli tutto questo fatto, e pregia cura, che egli la pigliarse per amor mio volentieri. Al che egli brievemente mi rispose, che non saperebbe negarità cosa, che io da lui volessi. Avanta ora che

eilquar queste lessaup l'etus. S. B. a sarran chieto de Sua-Sentache si edegnicammi ques beoifegre Wells M. ersbasm sibe! aixs goate quels Beyl iku qualentien ciè fie eziandin quil appeneuras che un celle an che di quine del la sua patria partendosi in apouto vigiorniusi condurrà in Michall er montpona mia Opesa, andando forse ancio per den postar, oper mas dar più spedito. La iqual mia supplicazione se S. Santissi deghera besaudige b sicome ho sempre sperme, l'avendomi indersiwella fatto lintendere, chentutto quelisavoies che Sua Sante potrii in alcuno pempo o darmizen pra questo mio Priorato de egli smelsudaràq savà bisogne che S. Sante ordinii un'abliett ala Readelatenore sopraddeue scide adi muns darla Nunziel a S. Massusepia la passession ne, che S. Beat. disidera che mi sia data del Priorato d'Ungheria della Religion Jerosolimitana per vigor delle bolle concessemi dalla fe. m. di Papa: Leone, ora, che i luoghi del detto Priorato sono venuti sotto'l governo di S. Maes. e di credenza sopra questo negozio. Sarà eziandio a molto bisognomiche S. Sant. ne ordini itresalmi pura, di credenza d'intorno al detto degosio a' tre Consiglieri del Re, in mano dei quali è gran parte di tutto quel governo. Questi sono il Conte di Ortomburg, il Signor, Giovanni Ofinaro, o il Sig. Lunardo Felser, Ed olyra question brieve di passod Se la detta possessione mi verrà in mano per guesta perane favor di S. Beat ed ion

sikipatronsedel minip Primato, . 8. iSataras sarà pauroningella je edne i modrà udispoteda benificion Vellus B. Maschissurfamiglia sergome leopinicerà se fià in grado. Alpcuir beatissimo pie sin di quanti inchino conidanimo espl izu orreo divotamente baskinateolosias quas al , szadDiegrazia, Revera M. Bernari mioj siase con temo usar quampoco dindiligenza in que smomia bipogna, laquale ora, iche io Card. somme di publicendina has bisogno, ini epres mb wier più, che nell'altro mio stato ella ndn mi prement Non posso ricevere dall'at more vostro maggios dono di questo, e so persontionse did flanspeditomsenza dimordi Me Carlo nostro sarà con Ve S. a cui 1962 trete dar la espedizione. Amatemi, e state same. A' 6. di Giugno 1539. Di Padovdest etab are an est a so bust are so des Francis of countries were Rollgion Je--988971101 A (1) Messer Lampridio Confidente La Colo 1000 A Mantova. i jas, ideaal -105 17.037 (Since Osser) 1.55 ( LOF KOULE of Poi che ' Sig. Duca & fornato Hed a questo di dec essere tornata eziandio 12 819 quali è gran parez a qui o quel gererno. Questi sono il Coure di bronchurg, il objets) Benedetto Lampridies Crementes sio celebre per la imitazione di Pindaro, di quade però dal Gievio negle Alego gle faz atoribuita al poca lede, mastra oscano rea tento salutar l'uno e l'altra a come mio ed alle loro Signorie raccomandarmi. Il so-migliante doverà far Torquato. Del Rosso pazienzia. Se non vedeste M. Jacopo poco importò; esso parlò con Torq e me ne disse, quento egli vide, saluta-semi il Sig. Castellano, ed i suoi virtuosissimi nipoti, e M. Lod. Strozza, e Mad. Aspasia. Credo mandare a voi un mio alla fine di questo mese State sano. A 10 di Giugno 1539. Di Padova.

Al Signor Pier Luigi Farnese, Duca di Castro.

A Roma.

Per lettere di M. Francesco Bellino ho inteso, quanto amorevolmente, ed oltre a ciò quanto onoratamente V. S. gli ha

buttò la opinione del Giovio, e per la stima, che fece delle composizioni di questo poeta, volle che si ristampassero interamente, e con breve giunta nel Tomo I. della sua Raccolta latina. Fu il Lampridio carissimo al Bembo, il quale lasciò alla cura sua il figliuolo. Torquato, perchè da lui apparasse le lettere greche, e le latine.

ragionato di me lunga pezza nelle salutazioni e raccomandazioni, che id gl'imposi che egli le facesse a nome mio. Il che sentire m'ha fatto pigliar questa penna in mano per rendere di ciò a V. S. quelle maggiori grazie, che io posso. Quelle poi, che io debbo e di cotesta sua dolcezza, è delle altre grandi opere e sue e del suo Reverendiss. figliuolo poste in onorarmi ed esaltarmi, N. S. Dio, che suole alle volte per la sua immensa liberalità pigliare in se i debiti di coloro, che hanno in lui la lor fede e la loro speranza, peravventura amendue le renderà in mia vece; prosperando e moltiplicando la vostra felicità ogni dì maggiormente, ed allungando la vita di N. Sig. e distendendola, quanto può capere l'umano termine, e superando col suo felicissimo tenore, e addietro lasciando tutte le antiche più bastate vite. È vero, che io di me posso a V. S. promettere questo tanto, che nessun disiderio sarà ne miei pensieri più caldo in alcun tempo e più vivo, che quello di potere con vere pruove mostrarmi a N. S. ed a V. S ed al suo Reverendiss. figliuolo ben grato dell'amore a me da voi, è da loro portato, e del beni-ficio così alto vostro. Ed ogni ora mi si fa un lungo spazio, che io a Roma venga ed incominci a godere della salutevole presen-za di S. Beat. e di voi. Al qual disiderio non sarci ora, che me ne sarci tantosto a Roma venuto, se la mia molta età mon444

vesse speranza lasciata di potervi pervenire a questi caldi senza manifesto mio pericolo e sinterni Como di questi la desimble di presidente di considerio, quanto ad esso vostro figliuolo, mi s'è in parte rallentato, vedendo io ora S. Sig. dilungata per contanto spazio da Roma, che sperar non posso di poterlo vedere di qua dal buon tempo, nel quale io mi studierò d'esservi. In questo mezzo mi raccomando in buona grazia di Vostra Signoria. e priegola si degni tenermi per tutto suo. A Nostro Signor bascio il santissimo piè umilemente sin di qua inchinandolo e adorandolo. A' 25. Di Giugno 1539. Di Padova.

Carlotte Control

she lettern salisant for density and of V.

M della disposa ca M adonatant nevellanaente, dicende est and ardior de fei di
conta quera, as est est asserie moite piacuta quera, est est are mus, siccome di
persone, the ell, region de cui ha ouinte
relazioni. Il que e uffere e confessore a V.

relazioni. Il que e uffere e confessore a V.

M il vere, mi is detti gensie, medesine
diggina movie gensies, can eles uon mese

verse speranta lasmas la poterri pervenire a quosti calciu senti pianifesto mio percente lo e and SMISACIAU qORBILLESimo distretto a avare o di tero vostro figlicolo, mo e è in transcrittanto, vedendo io ora mo e è in transcritta per orananto apialo da distretto di piani di potendo ver di calciulatione di potendo di potendo ver antice di potendo di potendo di potendo di potendo di santieri di este di potendo di pot

### All Imperatore.

Il Signor Don Lope de Soria si è con sue lettere rallegrato meco per nome di V. M. della dignità da N. S. donatami novellamente, dicendo aver così ordine da lei di dover fare, aggiugnendo esserle molto piaciuta questa promozion mia, siccome di persona, che ella ama, e di cui ha ottime relazioni. Il quale ufficio, a confessare a V. M. il vero, m'ha fatto questa medesima dignità molto più grata, che ella non m'era

ed hollo in luogo d'un altra gran dignità e gran benificio, estimando io che l'esserg in grazia di V. M si buono g santo ed emini nente Prencipe, sia bel grado di e di piena satisfazione e contentezza. la qual cosa ho preso questa penna in mano per rendere quelle maggiori grazie che io posso a V. M. di così alta e cara cortesia sua che mi starà sempre nel mezzo dell'anima impressa di pari con la miames desima vita. E supplicherò N. S. Dio a dos narmi occasione di poterle esser grato, quanto mi si conviene, non solo per questa caus sa, ma ancora per quella del favore . che ella questi passati mesi mi fece con le sue, duplicate e calde e oporatissime lettere scritte al Sereniss. Re de Romani suo fratello sopra la possessione del Priorato d'Ungheria, che io da S. Ser. cerco. In questo mezzo tempo pregherò V. M. a tenermi in conto di fedele servitore suo, che per tale me le prossero e dono, e a degnarsi di comandarmi, dove ella conoscerà, che io esser possa huono a servirla. Alla qual cosa fare sempre, sarò prontissimo. Perciò che io sarò certissipio grata cosa a N. S. Dio fare, servendo a V. M. la quale egli tanto ama, ed a oni tanto ha donato delle sue virtù e delle sue grazie, quanto nessuno altro, che sia nato nomo, si vede avere in se avuto, gia molti e molti secoli. Stia sana V. M. e pensi di soccorrere ai gran, danni della

an se causacodas de establica establ

Cristiana Repubb che a questi tempi ha del suo infinito valore e pietà e religione infinito bisogno. A 23. di Giugno 1539. Di Radova.

-sm m Al Re di Francia.

· OTTOR E

Essendo io a questo di fatto certo, che V. M. alla novella avuta dal suo oratore in Roma defla promozion fatta di me al Cardinalato, ella gli scrisse che ringraziasse N. S. a nome di V. M. di sì onesta elezion sua; non ho voluto mancar d'un mio gran debito, che e di rendere immortali grazie a Y. M. di così correse ufficio suo, il quale ufficio m' è poco men grato che essa dignita, vedendo un si alto e gran Re e dal mondo tutto reverito e adorato, aver dato testimonio a S. Sant. di tenermi per non indegno di quel Sacro Collegio. Certo che io non arei potuto sentir cosa più cara non solo per l'altezza del luogo, dal quale ella viene, che è il petto generosissimo e di tante virtu pieno di V. M. ma ancora per l'antica divozion mia verso lei, che ha sempre disiderato d'essere in sua bisona grazia è di servirla. Per causa e rispetto della qual mia divozione ha forse voluto N. S. Dio darmi questo grado, acció che io possa meglio adempière il detto mio disiderio i che non arei potuto nel mio picciolo primiero stato. V. M. sarà contenta perdonarmi se io

non he più tosto soddisfatto al presente mio debito con lei, iscusandomene per lo non avere io prima intesa la detta sua verso me usata umanità e cortesia; e da questa ora innanzi conoscermi per buono e leal servitor suo, e degnarsi di tenermi nella sua buona grazia e di comandarmi. A'28. di Luglio 1539. Di Padova.

#### Al Re di Francia.

lo ringrazio quanto più so e posso V. M. Cristianiss. del grande ed onorato favore, che s'è degnata di farmi con la sua cortese lettera, e con le amorevoli e liberali offerte, che in nome di lei m'ha fatte il Rev. e prudente Mons. di Rodes Ambasciatore e Consiglier suo. Le quali ho io ricevute sommamente volentieri, e riposte e serbate in quella miglior parte del mio animo, che a loro si conviene venendo da sì alto e magnanimo luogo. Confessandole che io non posso non tenermi grandemente vago e lieto di cotanta sua e così cara cortesia, la qual non uscirà giammai, mentre io ci viverò, del mio petto. E poi che io non veggo per ora altro modo da satisfare in alcuna parte a così gran debito mio, resterò, e pregando N. Sig. Dio che renda e conservi lungamente felicissima V. M. ed a me doni grazia di potermele mostrar grate, supplicandola che si degni servirsi di me siccome di ledele antico ed obbligatiss, servitore, che io le sono. Bascio la mano a V. M. Cristianiss. A 9. d'Aprile 1546. In Roma.

Ho sentita con singolat mio displacere la morte così subita della nostra Mad. Cecilia, nè ho potuto tener le lagrime. Ma poi che questa è legge molto naturale, me me daro pace, e preghere N. S. Dio per la sua anima. Quanto al testamento suo per lo quale ella vi lascia erede suo universale. non ho che dirvi. Perciò che sapere quello che ne avemo ragionato insieme più d'una volta. Quanto alla parte, dove dite amorevolmente che se a me non piace che abbiate quella roba, ne farete e la darete à chi io vorrò, molto meno ho da rispondervi o de dirvi e ordinarvi cosa alcuna. Se foste fanciullo di 15. anni, forse vi dicei alcuna cosa. Ma essendo voi quello che sete, che potete e sapete insegnare ad ogni altro, non mi piglierò questa presunzione, solo ringraziandovi di questa profferta che mi fate. Credo che non vi sia nuova cosa che io sempre ho disiderato il beti vostro, e quando io vi consigliava, a non levar quella faquità a nipoti di lei, vi consigliava quello, che io credea che ben vostro losse. Methus est enim nomen bonuin quam di

cavano delle altre vie d'arricchire, che erano oneste ed onorevoli, dove estimava
che questa nè onesta ne onorevole fosse.
Nè più sopra ciò. Delle cortesie che usate
alla Lucia vi rendo grazie, e ve ne sarò
buon renditore. Salutatemi vostro padre e
vostra madre e Girolamo e state sano. A'5.
d'Aprile 1540. Di Roma.

### A M. Bernardino Martirano Secretario Regio. A Napoli.

Non bisognava che V. S. mi rendesse grazie di quegli ufficj, che io ho fatti per Mons. vostro fratello. Perciocchè tutto quello, che altri fa per la verità, come ho fatto io, lo fa per debito, e non sarebbe buono nè veridico, se da se non lo facesse. Ma V. S. che è molto cortese, vuole anco delle cose, che io per me sono a far tenuto, ringraziarmi. E di ciò meglio sta a me il ringraziarvene. Accetto le amorevoli proffèrte, che mi fate, le quali userò assai confidentemente, qualora uopo me ne verrà. In questo mezzo V. S. stia sana, e me tenga per molto suo. A'13. di Luglio 1541. Di Roma.

BOLDER BY LID FOR

## A.M. Bernardino Martirano (1).

Ho volentieri veduta e letta la vostra peretta, la quale m'è paruta molto piena d'invenzione e d'ingegno, e stimo che ella porgerà molto piacere a chiunque la leggerà, siccome soglion far tutte le cose vostre. Ho notate in essa alcune cosette di poca importanza, più per soddisfazion di

<sup>(1)</sup> In tutte l'edizioni anteriori delle lettere dell' Autore mancava il nome del Martirano, a cui questa è diretta, il che fece giudiziosamente il Gualteruzzi, dal quake furono jatte imprimere le lettere del Bembo, acciocche il Martirano allora vivente non ricevesse biasimo dal giudízio non troppo favorevole, che del suo Poema gli scrisse il Bembo medesimo, almeno intorno alla lingua. La operetta del Martirano furono parecchie stanze in ottava rima sopra il Polifemo, le quali vengono menzionate da Matteo Egizio nella Vita di Sertorio Quattromani prefissa alle opere di fui, nel qual luogo soggiugne, che il testo a penna di quel picciolo poema si trovava appresso di lui, ma senza gli errori avvertiti dal Bembo, forse perchè il Martirano lo rivesettò, e fecelo la seconda volta trascri-

V. Sig. che per altro, delle quali ella farà quel conto, che le parerà e non più. Le lappoli, che è parola nella rima del verso pare che non sia regolatamente detta. Perciocchè si dice la lappola e le lappole, e non le lappoli che verrebbe dal singolar la lappole. Il che non mi ricordo aver letto giammai. Litto è anco parola in rima, che non pare che sia della lingua. E voi poco dappoi in un'altra stanza dite regolatamente lito. Sì fiera Gagliarda. Gagliarda non è voce, che per se stia della lingua, anzi del volgo ben basso. Salza, ch'è nella rima, se V. S. la dice per salsa, cioè per quel sapore, che alle vivande si dà, pare che avesse a dire salsa e non salza. Pure di ciò a V. S. mi rimetto. Occhicida. Penso che abbiate voluto torre questa voce da Omero, abbiateci alcuna considerazion sopra, che potrà parer voce molto nuova e più ardita del bisogno. Incagno parerà voce troppo del volgo e indegna di poema onorato. Il regno di Dori. Non intendo quello che V. S. intenda per Dori. Come un cistarello, non intendo parimente che voce sia questa. Di Cottitari [1], nè anco

<sup>[1]</sup> La voce Cottitari è Greca, e ritrovasi appresso Teocrito nell'Idillio intitolato I Bifolchi, dove s' introduce Polifemo a cantare, ed è il nome proprio di una vecchia, dal che si raccoglie, che il Marti-

questa intendo. Ogni uom pensò ch'un'altra volta Pluto la bella figlia di Cerere invola. Pare, che avendosi detto pensò che è preterito, si dovesse dire involasse, e non invola. Ho voluto ubbidirvi, nè tacervi cosa, che mi sia venuta nel pensiero. Stia sana V. S. e me tenga per molto suo. A'15. di Febbrajo 1546. Di Roma.

#### A M. Alberto del Bene. A Padova.

Ebbi la vostra gentile ed elegante lettera molti di sono, caro il mio M. Alberto, e rispondovi assai più tardo, che io non arei voluto, non solamente impedito da molte occupazioni di per di; ma ancora confidandomi di non poter gran fatto con voi errare. Io credea bene, che'l Bacco di brenzo dello illustr. Sig. Duca d'Urbino, che è al suo Imperiale fuor di Pesaro, fosse figura ed antica e bella, siccome m'era stato detto più volte; ma che ella fosse così bella, come è il Nudo dello spino o la

rano in que suoi versi prese ad imitare non solo Ovidio nelle Trasformazioni, come racconta l'Egizio nella vita mentovata del Quattromani, ma anche il prefato Poeta Greco.

Femminetta sua compagna, che soleano vel dersi con molta meraviglia nel capitolio qui in Roma, cotesto non arei già creduto, se Alcuno così intendente giudicatore delle antiche figure, come voi sete, detto nol mi avesse. Ora che io ne ho il testimonio di voi, io il crederò con molta mia soddisfazione, sperando di poterlo vedere peravventura assai tosto. Quantunque se io ancora nol vedessi, mi doverebbe la vostra descrizion di lui diligentissimamente e minutissimamente fatta bastare. Perciò che io non astimo che l'arte del maestro l'abbia più caro e prezioso fatto di quello, che me l'avete voi disegnato e mostro con la vostra dilicata penna, la quale m'ha in molti doppi accresciuto il disiderio di vederlo. State sano, e salutatemi il nostro Varchi, e lo eletto di Cosenza, e M. Lorenzo Lenzi, se essi sono costì, come io credo. A' 27. di Giugno. 1542. Di Roma.

Al Sig. Giovan Tommaso da Capua.

A Napoli.

Non bisognava, che V. S. prendesse fatica di escusarsi del non lungo silenzio suo tenuto meco, Sig. M. Giovan Tommano mio. Che non era punto aspettato da me, che nulla ho con voi meritato, che voi

così tosto il rompeste. Ma bene fa a me bisogno rendervi di ciò molte grazie, avendomi voi scritto una molto elegante e molto dotta Latina lettera e piena d'amore e di cortesia. Oltra che non vi contentando voi della sua dolcezza, la quale è nondimeno e varia e soave grandemente, sì le avete voi voluto aggiugnere quella ancora del zucchero finissimo rosato, che in più maniere dilicatissimamente fatte mandato con lei m'avete in rimedio de'nostri Romani calori. Di questi due vostri doni così dokci inverso di se ciascuno molto caro, carissimo m' è stato quello della epistela, in quanto ella dimostrato m'ha il bello ed onorato progresso, che avete così tosto faito nello stile, che è il più tardo, e se io non m'inganno, il più eccellente frutto, che diano gli studi delle buone lettere del qual frutto io contezza non avea potuto prendere nei nostri pochi e brievi ragionamenti. Nè arei da me creduto, che in così teneri anni, come i vostri sono, voi foste giammai andar potuto in essi cotanto. avanti; ed ora, che egli mi s'è palese fatto, m' incresce non gli avere e più spessi e più langhi avuti di quello, che essi mi si concessero pure per vostra cortesia. Ne men caro però di quello, che si conviene, m'è l'altro dono stato procurato da V. S. diligentemente; col quale, se fla mestiero, mi potrò difendere del soverchio erdore che già ci molesta del Luone e della cane

del cielo, con esso rinfrescandomi, non senza memoria gratissima di voi, che mandato il mi avete. State sano, e salutate a mio nome Mons. l'Arcivescovo vostro fratello. A' 18. di Luglio 1542. Di Roma.

# A M. Giovann' Antonio degli Egregi. A Ceneda.

Rever. M. Giovann'Antonio, N. S. Die vi consoli, e lievi la malinconia e dolore, che io ora vi darò molto mal volentieri. H vostro buon fratello, e mio carissimo ed amantissimo quanto figliuolo M. Vendrando ci ha lasciati partendosi di questa vita jeri per causa d'una febbre, che l'assalì, giunti che noi fummo in Ogobbio, della quale egli subito si tenne spacciato, nè mai fu possibile cavargli quella opinione della testa, ancora che il mal suo nè fosse nè paresse grave. Confortomi, nel cordoglio che io sento della morte sua, che non gli è mancato cosa alcuna da poter guarire più di quello, che sarebbe mancato a me al Sig. Duca d' Urbino, se fossimo in quel caso stati, non medico ottimo, non diligenza e cura del detto medico, nè d'amici e di servitori, non certo nulla altro, se non egli stesso, che di vero mancò d'animo, mettendosi in bizzarria d'avere a morire al tutto. Nè io ebbi potere con l'amore, che ie gli portava, ed egli conoscea, di levarglie-

le di testa. È morto pazientissimamente e santamente. Confortovi a tollerar questo affanno con la prudenza e religion vostra, conoscendo quanto le mondane cose sono flusse é labili, e quanto elle sovente c'ingannano. Delle sue cose farò quello, che egli a bocca mi disse che io ne facessi, le quali tutte vi si manderanno con la detta sua volontà. L'ho fatto seppellire con assai onorate esequie nella mia chiesa nell'arca dei Canonici. Ita et vivo et mortuo amorem ei nostrum praestitimus, multo, clarius, si vixisset, atque ardentius quoad ipsi vixissemus, praestaturi.. State sano. A' 30. di Novembre 1543. Di Ogobbio.

#### A' Confalonieri della Pergola.

Ho udito il vostro padre Maestro Bernardino, ed ho veduto per quello, che esso medesimo di se m'ha detto, lui aver fatto errore a rispondere al Commissario di N. S. in quella maniera; e tanto maggiore errore ha fatto, quanto ad un Frate di S. Francesco non si convenia levarsi in molta alterezza per una poca parola, come si levò. Onde io per torre via ogni scandalo già venuto per causa di quella alterezza e superbia sua, gli ho fatto intendere, che saria bene e volontà mia, che esso medigasse quella trasgressione, che è stato pec-

VOLUME TERRO 458 cato di superbia, con la umiltà, virtà molto conveniente alla profession sua, ed esso stesso gisse a confessare il suo errore al Commissario medesimo, e chiedergliene perdono. La qual cosa doverà satisfare il Commissario, e se esso Maestro Bernardino è quel buon padre e imitator di San Francesco e di Cristo, che egli dee essere; doverà satisfare e piacere anco a lui. E così quel peccato che esso ha commesso con la superbia, si emenderà con la umiltà. Se esso il farà, potrete mostrar questa mis lettera al detto Commissario, e pregarlo a nome mio a contentarsi di questa ammenda del detto padre, e levar via ogni altro suo ordine, che potesse generare alcuno scandalo. State sani. A' 4. di Dicembre 1543. In Ogobbio.

### A M. Luca Alberto Lodiano. A Perugia.

Voi sete stato troppo cortese, Ecc. M. Luca Alberto, a mandarmi sì piena e bella preda di tordi fatta ne' vostri solitari luoghi, ed alquanti fiaschi di più qualità di vino ottimo, e i due marzapani molto dilicati, non avendo io fatto cosa alcuna per voi, se non è stato qualche cosa fare, lo avervi veduto e ricevuto volentieri, quanda a risitaro sì umanamente mi veniste.

H che dovez essere da me posto in obbligo a voi non volgare, essendo voi quel dotta e grande e raro Filosofo, ehe mi faceste conoscere, che eravate in quella paca oras Nè men caro dono è ancora Istato quello. della vostra gentile epistola, con la quale m' avete le dette vettovaglie mandato, letta da me con molto piacer mie più d'una volta. Sarete adunque da me ringraziato di cotesto vostro così amorevole affotto grandemente, e se mi conoscerete buono a farvi, servizio, non meno vi sarò tenuto dello adoperarmi per voi, che del godere del vostro dono, che io tuttavia fo. A Mons. Rever. Legato mi raccomanderete e starete sano. A' 17. di Gennajo 1544. Di Ogobbio.

#### Al Sig. Guido Ubaldo Duca di Urbino.

Rendo molte grazie a N. Sig. Dio, che abbia concesso a V. Eccell. vedere alcun principio alla sua posterità della Illustr. Sign. Duchessa sua consorte, la quale è stata molti anni senza darre segno alcuno. E massimamente essendo que sto suo parto etato senza sinistro e con salute della nata bambina e sua, siccome V. Eccelliper le sue lettere me ne da amorevole noticia. Della qual sua cortesia cre sce ibcumulato delle obbligazioni mie verso lei. Speso

che quel Signore che a Vostra Eccellenza ha dato questa allegrezza, le darà ancora successivamente quell'altra, che ella vederà in brieve eziandio alcuna consolazion più viva di pianta abile a sostenere e a governare ed a succedere in cotesto suo felicissimo Stato. Della qual consolazione voglio credere, che a me farà grazia, che ne sentirò ancora io la mia parte. A V. Eccellenza di tutto il cuore mi proffero e raccomando. A' 21. di Settembre 1544. Di Roma.

### A Messer Donato Rullo. A Vinegia.

Non so, molto Magnifico M. Donato; quale sia maggiore stata, o la mia confidenza dell'amor verso me vostro in tenervi così lungamente i trecento ducati, che prestati già due anni e mesi m'avete, o la vostra perseveranza d'obbligarvi con moltiplicate cortesie gli animi degli amici vostri. Che avendo M. Girolamo Quirino a nome mio voluto restituirvi i detti denari, non gli avete ricevere voluti. Anzi ne gli avete voi proferiti degli altri. Ma come che io questa-non sappia, sì so io bene, che V. Sig. è cortese oltra l'usanza di tutti gli uomini di questo tempo. Userò adunque, poscia che così volcte, alquanto più oltre ancora la

costra ver me amorevolezza, e terrò che questo sia uno avermi voi ora altrettanti danari sopra i primieri prestato, il più che io posso, e grazie rendendovene, ed obbligato sentendomivi. State sano. All'ultimo d'Ottobre 1545. Di Roma.

#### A Mess. Ugolino Martelli. A Firenze.

Confesso, Magnifico M. Ugolin mio, non avere io giammai sperato, che tanto onore da persona mi venisse di così poca scrittura mia, chente un sonetto è, quanto mi veggo esser venuto novellamente da voi: sì bella, e si dotta, e sì piena (1) isposizione avete vei fatta sopra quel mio picciol parto. E dico di più, che non solamente sete col vostro maestrevole ingegno entrato nel mio animo, ed in lui avete scorti minutamente tutti que pensieri senza mancarane un solo, che io già ebbi nel comporlo, ma questo ancora, che voi ce ne avete

<sup>(1)</sup> Intende della Lezione, che sece il Martelli al Son. Verdeggi all'Appennia la fronte e'l petto, della quale facemmo menzione nelle annotazioni al Sonetto XXXII. dell'Autore.

cotanui altri belli e lodevoli a maraviglia immaginati da voi ed aggiunti sopra i mini che si può giustamente estimare, che voi abbiate molto maggiormente meritato di chiarandolo, e quasi col vostro latte crescendolo, che io fatto non ho generandolo Della qual vostrá non leggiera fatica e die ligenza posta in onorarmi così altamente, come fatto avete, vi rendo quelle grazie, che io posso maggiori, tenendomivi per que sto di gran somma debitore ed obbligato. E rallegromi oltre a ciò con voi, il quale conosco molto più dotto essere e scienziato divenuto in questo mezzo tempo, cha veduto non v'ho, che io non arei creduto se detto mi fosse stato da chi che sia. E spero, che in brieve siate per empiere le speranze di chiunque più v'ama in rendervi eccellente e singolare a tutti gli uomini. Il che non potrà essere senza bella e nuova palma e della famiglia e della patria vostra. Alla qual patria si veggono in que sta nostra assai travagliata stagione alui lumi ancora insieme col vostro accesi crescere di giorno in giorno e pigliar molto di vigore e di forza per più e più illustrarla. D'una cosa in questa vostra così bella operetta e per rispetto mio e per vostro m' incresce, a cio é, che m'avete vie più, che non si conveniva con la vostra elequenza lodato, e dorreimi di voi, se degli nomini cortesissimi altri rammaricar si potesse Perciocche ne io potrò cotante mie lode

giudicio. Quantunque peravventurar, poscia che questa colpa da grande abbendanza nasce e d'amore e di cortesia, meno ella merita ripresa essere. State sano e salutatemi il nostro dotto ed amorevole Varchi.... 1546. Di Roma.

### A (1) Messer Antonio Anselmi. A Vinegia.

Direte alla Mag. Mad. Lisabetta, che non dubiti che si possa credere, o pur pensare che (2) per quella parola ella fia

<sup>(1)</sup> L'Anselmi fu gentiluomo Bolognese di buona letteratura, se si prestu fede al testimonio, che fece di lui Antonio Guido in una lettera scritta a Bernardino Rota, la quale si ritrova nel Tomo IV. delle lettere di diversi racculte da Bernardino Pino a car. 382. della prima edizione.

<sup>(2)</sup> Della difficultà, che la Quirina faceva al Sonetto del Bembo, che è il CXXIV.
fra le Rime, nel Tomo secondo abbiamo favellato abbastanza nelle annotazioni, dove raccontasi la correzione che
per compiacerla fece l'Autore di quel

YOLUME TERZO. in quel numero. Che quella e parola della ne a lei, ma solamente à quelle re che eran nude. E dicesi, se ella fosse stata tra quelle tre, le quali colui vide nude. Quell'altra sua è molto soverchia considerazione. Perciocche e quelle tre erano Dee, non per questo si può o dee credere, che ancora ella sia Dea. Però non semai che nessun pensi a questo. E se per altro non le spiace il sonetto, per questa son le fugga. Ed acciò che quel verso da spoesta parce non le possa dar noja, voglio the dica costs

Tra le Dive che Pari a mirar ebbe. g strain and a

Section 1988

Daretele il sonetto così racconcio; a scritto di vostra mano. M. Lodovico Beccaselli, ed il mio compar M. Carlo Gualtezuzzi, che sono stati jerisera e questa matzina meco, vengono con Monsignor Reverendiss. Contarino ora a Vinegia. Ho detto doro e pregatogli che vadano ad alloggiar mon vui. S'eglino varranno, trattategli amorevolmente, e date loro il mio letto. E adoperate quella Malvagia, chè vi dee es-

cuni MSS.

LIBRO UNDECISS. 465 cere. Ed in somma fate ogni cosa di vezzeggiarli e di ben trattarli. State sano. A' 15. di Luglio 1538. Di Padova.

### A Messer Antonio Anselmi. A Vinegia.

Son contento che al Beazzano si dia il quadro delle due teste di Raffael da Urbino, e che gliele facciate portar voi, ed anco gliele diate, pregandolo ad aver cura che non si guastino. E se gliele vorrete mandare con la sua cassa, fate come vi parrà il migliore. Piacemi anco che l'Elena doni a M. Carlo quello, che ella dice, per la sua Cornelietta e mia figliozza. Fa bene ad esser grata del bel dono che esso le ha fatto. Del qual M. Carlo scrivetemi qualche cosa, se è ito col Card. Contarino al suo Vescovato, o se è costi, e quando verrà a Padova, dove io sarò domattina, e l'aspetterò disiderosamente. State sano. A' 29. di Luglio 1538. di Villa Bozza.

A Messer Antonio Anselmi ....

Al ricever di questa andrete a far riverenza allo Illustriss. Sig. Duva di Urbiso a nome mio, rallegrandovi con S. Eccel. del luogo avuto con quella Rep. de della venuta sua a Vinegia, non però senza mio dispiacere di non mi vi ritrovare, per salutarla ed inchinarla. Il che turtavial son potendo io con la persona, fo molto debitamente ed affettuosamente con l'animo; ed ho voluto mandar voi a questo fine, profferendomi ad ogni onore, e beneplacito di S. S. Illustriss. come antico servo della felice memoria del suo gran padre, e suo. Di Padova.

#### A Messer Girolamo Giliolo Canonico di Vicenza.

Poiche la Illustr. Sign. ha data alla S. V. facolià di rassettar l'imprestito, vi priego ad avere la molta ed inconveniente mia gravezza sopra esso per raccomandata a giusto ed onesto favore. Io ho pagati i tre imprestiti passati di qualità, che hanno ciascun di loro passato i due terzi delle en-

dia di Villa nuova avuto d'affitto. Il che quanto cia cosa anon dovuta, V. S. lo sa, senza che io glicle dica. Dunque se mai ella o ha fatto, od è per fare per me in cosa alcuna, con tutte le forze del mio animo la ripiego ad avere in ciò ricompenso al danno mio troppo nel vero trabocchevole e grave i a restarne io di ciò tanto a V. S. shibligato, quanto merita un ben rilevato chenificio, siccome aspetto abbia ad esser questo. V. S. stia sana. A' 30. di Marzo 1532.

## A M. Girolamo Giliolo. A Vicenza.

Molto obbligo innanzi tratto è quello che io vi sento e sentirò sempre per la cura, che vedo V. S. pigliarsi, affinchè l' giusto disiderio mio si adempia circa lo sgravamento dello imprestito, così amorevolmente dandomi avviso degli eletti a questa ritassazione; a'quali tutti particolarmente ho soritto, ed anche M. Agostino Angiolello a nome, mio parlerà, di modochè io spero, che quello, che V. S. proponerà insieme col Rever. Arcidiacono circa il mio imprestito, sarà accettato dagli altri. Il Magn. M. Niccolò da Porto è molto gentile, ed io l'ho per mio amico di molti anni. I Signo-

ri Rettori sono anco molto gentili e discrete persone, e stimo non mi vorranno dare per premio delle fatiche, che io prendo giorno e notte per la nostra Patria, più gravezza per questi conti di quello, che si conviene per giustizia. V. S. mi raccomandi al Sig. Arcidiacono, ed a se stessa, la quale stia sana, e me tenga per molto suo; A 13, d'Aprile 1531. Di Vinegia.

A Wicenza. Giliolo, B. 187

Control of the state of the sta

Ho inteso per lettere di V. S. il sollevamento, che 'l vostro Collegio ha dato al peso del mio passato imprestito; il qual sollevamento, come che non sia nel vero tanto, quanto io l'aspettava, considerate le mie grayezze passate, nondimeno percioccho io so con quale e quanto amico animo V. S. s'è in ciò operata, io le rendo di quen sto ufficio tutte quelle grazie, che io farei; se molto più fosse stato a beneficio mio per unto l'Collegio adoperato, e serveropne memoria perpetua, pregando V. S., se ic sarò buono in servirla giammai, ella mi tenga e spenda ed usi per molto suo; che certo ella così mi proverà essere negli efsetti, come ora le suonano queste parole. Y. S. stia sapa. A' 29. d'Aprile 1532. Di Padova.

estable ellines original ellic obose invited of estable of established of established original ellipses of AcM. Cola Brance, company and englished ellipses of AcMs. Cola Brance, company and englished ellipses ellipses of objects in the edit of cases.

- de Non hisognava che tu pigliassi fatici? di mostrarmi gratitudine di quello che ib forper two fratelito, che è soperchia, che prima che dia ed io conosco l'animo tuo; e tu conosci il mio, Mandai per Avila una lettera del Card. della Valle protettore al Generale a Napoli di buomissimo inchiostro per la espedizione di frate Franc. La disavventura sua ha voluto, che'l Generale è ito in Calabria, nè tornerà, se non fatte queste feste; il che ha prolungato la cosa di modo, che per ora nulla te ne posso scrivere più oltra; ad ogni modo non sil tarderà molto ad averne la risoluzione, ne io lascierò il negozio imperfetto per cutto quello che io potrò, che forse se tanto che basterà; e certo ventura è stata, che io mi sia trovato ora qui, che io dubito che il poverino l'arebbe fatta non bene. Datti huona voglia, che farò tutto ciò, che fare? sti tu, se fossi in mio luogo. Sta sano. Ai 36. di Dicembre 1524. Di Romas alla contact HAR BOOK THE THE CONTRACTOR

A. M. Cola. Shange o agast and an anno citis?

Luigi Prioli, mi piacerà: che so averai averai

to piacere e veduto una bellissima villa, e di vero degna del Sig. suo. Vorrei, che nel principio del terzo libro delle mie Prose dopo il proemio giugnesti queste parole là in quel luogo dove, disse: Quello, che dai Latini neutro è detto, essa partitamente non ha, siccome non hanno eziandio le altre; usa tuttavia gli due ec. e dicesi co sì: Quello, che da Latini neutro è detto, essa partitamente non ha, siccome non ha siccome non ha partitamente non ha, siccome non ha partitamente non ha, siccome non ha partitamente non essa partitamente non ha, siccome non hanno eziandio le altre, usa tuttavia gli due ec. e dicesi cosi: Quello che da La tini neutro è detto, essa partitamente non ha; siccome non hanno eziandio le altre volgari, e siccome si vede la linigua degli Ebrei non avere, e siccome si legge, che non avea quella de Cartaginesi negli antichi tempi altresi. Usa tuttavia gli due ec. De versi, che m'hai mandati per miei, che aveano quelli gentili uomini due cose riconosco per me. Il sonetto a M. Franc. Cornaro, che fu fatto in presenza di Paolo Toppo, così scrivendo a caso quanto portava la penna, e per giuoco, e quella stanza: Donna se vi diletta ogni mia gioja. Gli altri tutti per niente non sono miei, quantunque ne siano di quelli, che io non mi pentissi aver fatti. Sta sano. La vigilia di Nostra Donna fatti. Sta sano. La vigilia di Nostra Donna d'Agosto 1525. Di Padova.

# A Messer Cola. A Padova.

Ti risposi l'altr' jeri molto in fretta anzi subitosamente, volendoti io del tutto mandar le lettere quella sera, e già era poco men che passata l'ora di doverle poter dare. Ora che è assai mattino, dico, che quanto a cotesti quattro SI replicati ne'due versi, io v'avea pensato prima che tu, ed avea fatto quel medesimo verso appunto, che a te più soddisfacea; ma egli non mi piacque, e ingegnaimi di porvi quelli SI medesimamente nell'altro verso, nel qual oltre a ciò assai m'arrise e dilettò quella parola sì bello, giunta a quell'altra sì lega giadro. Nè perchè io v'abbia appresso la tue lettere ripensato, essi m'offendono in parte alcuna. Più m'ha, non dico offeso, ma poco men che tormentato il primo Terzeuo. Nel quale ultimamente meno m'offendono questi versi, che tutti gli altri non fanno.

Che detta il mio Collega, il qual n'ha mostro.
Col suo dir grave e pien d'antica usanza.
Siccome a quel d'Arpin si può gir presso.

AL MER APRIL 13

E pajonmi più riposati, ed ancora più apposti al vero, ed all'amorevole. E levesi via quella voce pronto, di cui ragioniosban non ti soddisfa. Se così parrà a te sabai stimo di si, e si possa mandare in luogo. dell' altro, mandisi. Se già quella sia in viass non importera. Sta sano, A'.14; di Settember 1525. Di Villa, 5.

### Messer Cola.

The month of the pro-off of the consequences

Ho cinque vostre lettere ricevute in un punto. Rispondero adunque, e prime alla più antica. Veggo, che dite vero, che non potete lasciar quella casa e cura di quelle cose, massimamente aspettando voi Torq A il quale dappoi v'à giunto. Ma questi rispetti sarebbono piacevoli. Di quello m'in-: cresce e duole infino al mezzo dell'anima, che dite essere a termine per la indisposizion delle vostre reni, che non che altroge ma mi convien giacer steso buona parte del giorno. Per la qual cosa non solo non voglio pigliate fatica di venir qui, ma pure di muovervi per andare a Villa Nuova o a Villa Bozza, come dite. Quelle cose potrete fare per mano altrui al meglio che si potrà, e non faticar voi così debole e : cagionevole, come io veggo che sete. Anzi vi vorrei confortare a medicarvene con ogni diligenza; e la medicina potrà-esser Jy

questa of sapete quanto io stetti male qui in Roma del mal delle reni, e come to ne fair cento volte vicino alla morte. Poi sapete ance; quanto lungamente io usai il ber del latte di pecora, il quale fu quello sen-." za verun dubbio, che alla fine me ne liberò. Dunque siète contento di pigliare altresì voi a ber di questo latte ogni mattina, come sapete, che io faceva io. Potrete farvi comperar due pecore, e tenervele, ed usar tal beveraggio ancor voi; che mi rendo assai certo, che se l'userete e continuerete, egli vi giovera. Ma e cosa, che non puè fare tale effetto in pochi giorni; sia uopo, che siate costante in ciò lungamen-" te. La medicina è piacevole e dilettevole. Al che fare non solo vi priego, ma ve ne? stringo e gravo per quanto amore mi portate. Piglierete il latte ogni mattina caldo, i come egli uscirà delle poppe della pecora, e si per tempo, che possiate dormirvi sopra, il qual sonno a giudicio mio fu quello, che più mi giovò, e pare che sia contra le regole delle medicine, per quello che diceva il nostro dotto e buono ed amorevole M. Je da Ogobbio. Vorrei, che sopra ciò non vi consigliaste con medico alcuno; ma vi metteste a prender questo latte senza punto pensarvi sopra, posciache egli in me tanta e si manifesta prova fece. Sentirò sommamente volentieri questa novella, che m'abbiate ubbidito in ciò. Quanto. alla grande spesa, che si sa costì di che v'in-

cresce, ella è spesa o necessaria e buona, ne puossi sar di meno. N. S. Dio, che mi, governò sempre, mi governerà eziandio per lo innanzi. Non dubitate. Questo quanto alle vostra primiera. Per la seconda vostra: veggo, che avevate avuto Torquato. Quanto all'amorevolezza e cortesia di quello Illust. Sig. Duca mostrata a M. Antonio, mi duole essermi tolta occasione di ringraziarnelo per la sua repentina morte. Farò nondimeno questo ufficio col Sig. Card. Io per me non fo pensiero di levar Torquato dalla vostra amorevolezza per rimandarlo più a Mantova: e basterammi la cura, che ne prenderà M. Ant. Fiordibello, il quale potrà meglio istituir quel fanciullo a buono stile della lingua latina, che peravventura non potea M. Lampridio, Quanto all' amico, che richiede quei libri, scrivetegli, che io non presi i libri di suo fratello meno per emendergli in quanto alla lingua e adornargli, che perchè io m'avessi a valer di loro per le mie istorie. È vero, che per ancora non ho avuto tempo di satisfare a questo mio pensiero, essendo stato, e tuttavia essendo nelle occupazioni, che io sono; ma poi che esso gli vuole, che molto volentieri glieli rimanderò per lo primo fidato mes-so, che in là venga. Ed averò cura che vengano bene, e sicuri. Esso ne farà poi quello che gli piacerà di farne. Tuttavia diretegli, che io gli fo intendere, che essi banno grandissimo bisogno d'uno amorevola

occhio; che gli vegga; perciocchè manadati fuora nella maniera nella quale stanno, sono per dargli poco onore. Lo l'amai vivo, ed antolo, e sempre amerò ancora morto. Saintatelo a nome mio. Credo aver rispostola trate le vostre lettere. Queste stanze divisanto Apostolo, nelle quali io ora mi trovo, mi sono state a proposito per gl'incorportabili caldi passati. Attendete a stantano ancora voi. Agli 8. di Luglio 1540. Di Roma.

A Messer Cola.

A Padova.

Intesi con piacer mio quello, che af di passati mi scriveste, essere avvenuto al nostro amico, che m'increbbe grandemente. Increbbemi eziandio, che l'altro pure nostro amico se ne fosse risentito così palesemente, e se ne risentisse tuttavia. Col primo dorretevi del caso, dicendogli a nome mio, che più vergogna riporta chi ingiuria un buono e dabbene uomo ingiustamente; che colui, che è ingiurato. Al secondo potrete dire, che posciache i suo adirarsene e riscaldarsene non può levare il danno ed incarico altrui, ma potrebbe recare a lui più briga, che non gli bisognerebbe, ed ora dà melta noja a' suoi qui, che temono di quello, che avvenire gliene

potrebbe, lo il priego con quello amore che egli sa che io gli porto, che egli se ne dia pace, e si rimetta, e non frughi con più stimolo, che a lui non si conviende con più stimolo, che a lui non si conviende con più stimolo, che a lui non si conviende con più stimolo, che a lui non si conviende con più stimolo, che a lui non si conviendo offendere di mala maniera. Egli ha assar sa tisfatto all'amicizia. Ora pensi di quietarsi, ed avere risguardo ancora a casi suoi, ed alle cose, che potrebbono avvenirghi di conteste turbe non convenevoli a suoi studi, a quali dee primieramente avere pensamento, essendo egli in terra forestiera per farsi dotto, e non per far brighe e star sulle arme. Che io sentiro volentieri, che egli si rimetta oggimai, ed attenda al suo studio, come egli dee. Salutateli a nome mio amendue. E state sano. A' 20. d'Agosto 1540. Di Roma.

### A Messer Cola. A Padova.

Increscemi quanto so, che credete, la morte del nostro buono e dotto M. Lampridio, molto più, perciocche siam privi d'un grande e raro uomo, che per conto di Torq.; ancorache non poco m'incresca la sua perdita per questa cagione. Bisognatollerare e portare in pace tutto quello, che N. S. Dio manda. L'ufficio di Mons. Reverend. di Mantova verso Torq. mi

LIBRO. UNDECIMO. stato carisaimo; non si petes attendere altro da così nobile e cortese Sig. Io scrivero di qui a S. S. ringraziandonela. Ho pensato, che teniate Torquato appo voi, e vediate, che M. Ant. Fiordibello gli legga Cicerone, e quello che fia bisogno in latino; il qual M. Antonio potra esser attissimo a ciò; c se vi paresse, che egli fosse atto anco a leggergli greco, si potra voler questo ufficio anco da lui; il quale io stimo che per la sua molta bonta non ricuserà pigliar questa fatica per amor mio, Se questo avviso procederà, non bisognera pensar d'altro; se non procederà, si potra pensar di M. Trebazio, o di chi meglio vi parerà che sia. Non so se il male del fianco vi dà più noja. Quando così fosse ho avute di buonissima parte per cosa approvatissima e maravigliosa, che il far bollire dell'agrimonia, e pigliar due dita di quell'acqua tiepida, leva tutto quel male. L'agrimonia è quella erba, con la quale, e con foglie d'oliva io ho altre volte guarito due fistole, come sa M. Federigo nostro, che me l'inaegnò. La bollitura dee calare per lo terzo. Il Cardinal S. Jacopo molto Sig. mio, e molto buono, e di alta stirpe ha tolto per ricordo mio di questa acqua d'Agrimonia a dolori di finnco, che gli hanno dato noja a questi di , e ne ha sentito grande giovamento. Ha avuta l'acqua da certi frati qui, che ne fanno d'ogni son-te a lambicco, forse che li Jesuati nostri da

Padova ne fanno anco essi, e potreste uar di quella, che peravventura fie imigliora, che quella dell'erba semplicemente cotta e bollita in lei. State sano. A' 25. di Sementire 1540. Di Roma.

squit in the company of the saniff.

-'050 ".

A Marcon Cola

A Padova, reach a mich

Tra li Cardinali fatti nuovamente è per uno Monsignor Marcello Cervino mil quale fu Secretario di Monsignor Reverendiss. Farnese, e fece molti buoni ed amo-

revoli ed affezionatiss. ufficj per messied innanzi il Cardinalato mio, ed in esso, e

dappoi ha fatto sempre. È persona prudentissima e di gran giudicio nelle cose del mondo. È stato Legato di N. S. appresao

Cesare ultimamente, ed ora è tornato con molta soddisfazione di S. Sant., e dictutto

il Collegio. Ora questo Sig. ha un fratello

suo carnale in Padova allo studio in leggi.
-- Vorrei per ogni conto, che lo visitaste

prima amorevolmente, e poi lo 'nvitaste a casa, e gli deste pranzo e cena alcuna vol-

in voi per mostrargli gratitudine, siccome

cio debbo. Stimo che egli si diletti di cose

contiche, siccome il suo Card. fa: Penò po-

tutto ciò che a lui fie in piacere. In som-

ma fateglic vezzi, ed operate, che esso conosca, che io son grato e conosco i piaceri e benefici fattimi da suo Domattina vo a Civitavecchia con N. Sig. dove m'ha fatto invitare S. Sant., e perchè l'Elena m'ha fatto chieder licenza d'imparare a sonare di clavicordio, ditele per parte mia, che a me non pare che sia da donna onorevole e di elevato animo il mettersi a voler sapere sonare: e che a me non piace per niente che ella ponga temspo in questo, siccome non mi piacque anco mai, che Antonia mia sorella sonasse: la -quale però ebbe la comodità di Cammillo nostro Cugino, che ne stava in casa: e stuttavia non seppe mai sonar bene, e più tosto si facea burlare in sonando, che altro; enel vero non può ben saper sonare donna, che non si dia tutta a quello esercizio, e per ben fare, è di poco piacere, e di minor laude. Saper ben sonare, e lasciar gli altri esercizi più laudevoli, è cosa an-cora molto più biasimevole. S'ella spenderà quel tempo in lettere, sarà da esser lausdata molto più, e più potrà piacere in lei -la dottrina delle lettere, che quella del sonare. Torno a dirvi, che facciate diligeneza di trovare alcun buono esmodesto Precettore, che basti per Torquato e per la Elena; e più che egli sia d'alcun conto, più mi fia caro; questi sono i miglior da480 VOLUME TERZO.

miri, che si speritumo. Scare sano. A' 3s:

d'Ottobre 1540. Di Roma.

### A Messer Cola. A Padova.

For the first that the said Del Maestro non pointo trevur per Torqueto, pazienm. Basterà la bontà e ligenza di M. Amonio Fiordibello com la vostra avyertenes. Di quello trovato, per l'Eleva: molto un piace. Vi scrissi di ler due per le blime, e scordainni dirvit, est se alla Lucia bissgnava cora alcuna, como le des bisognare in tanto tempo; velesse agevoluria ed accomodaria: che comoset, che ella merita da me per la sua amoreve lezza assai. Caro mi fie, che non le lucit te patir sinistro Tutte le corresie, che vei e M. Antonio farete a M. Romolo fratello del Rever. Sig. Card. di San. Croce, sarenno ouimamente poste, ed io le arò sempre carissime: perciocché io sento a S. S. un grande obbligo, oltra che è Sig. molte savio e prudente, e molto religioso. Lessi a S. S. il vostro Capitolo sopra ciò, che gli fu molto caro. Ho gran disiderio, che quel fratello sia condotto nella buena via dello studiare, e che si disponga a farne profitto. Salutatemi tutta la casa e state sand. A' 25. di Novembre 1540. Di Roma.

olak

#### A Messer Cola. A Padova.

Le grazie, che mi rendete de' 25. scudi mandati a vostra sorella passio assii soverchie; ma più soverchie è il pensiero, chi pigliate di volermegli rendere e rimbonat se Nè meritava l'amor ch'io vi-perto, che faceste questi conti con meco, quando id mon gli he fetti con voi in counti, che dvote speci per me. Ho dati al Protonotario Lemelline gli altri 25. scudi da esser dati alla detta vostra sorolle; e guardetevi di non mi far più una perola di questi danarisse non volete, che jo mi corrucci pui che mezzanamente con voi. Della Elegache faccia versi Latini, e intenda le gras matica, mi piace grandemente. Vi serissi 🍃 che arei care faceste che l'orquato pigliass se alcuna noticia di medaglie e di cose antiche: ora vi replico il medesimo. Il dopo desinare, quando cosa alcuna non si fa. questa potrete fare per una ora comodamente assai spesso. State seno. Ebbi jeri una amorevole relazione dal novello erator nostro qui, di voi e di Torqueto, e sepre tutto del giardino, che mi dileno assai. Spero sarà buono e d'ossimo animo nell'officio suo. A' 19. di Marzo 1541. Di Roma.

# A Padova.

Che Torquato abbia încominciato a mettere più diligenza allo studio delle lettere, grandemente mi piace, ne mi potreste dire cosa alcuna, o corivere più cara di questa; ma tenetegli ricordato, che non equi inceperit, sed qui perseveraverit, coldi meritera loda ed amore dal mondo. "La costanza è quella virtù, senza la quale nessuna bella ed onorata cosa far si può. Pis-, gemi ancora, che egli prenda qualche comoscenza delle cose antiche. Il che è sempre stato cura e studio di gentili animi. Esso ha fornito a dieci di di questo mese sedici anni; onde egli non è più fanciulto, ma uomo. Elena ne fornirà all'ultimo di del Giugno che verrà, tredici, ed inchmincierà anco ella ad esser donna. Scrivetemi a ella è ingrandita, è se riesce bella, come mostrava dover riuscire, è come impara, E salutatemi Lucia, e ditele, che gertamente io non ho cosa alcuna prin cara al mondo, che quella fanciulla, de che lo così tenegamente ami, come amo lei : e che perció io le raccomando la sua cura sopra ogni cosa, Se N. S. Dio mi dara alcuao anno di vita, sperò averla a rimunerar della presente sua diligenza e lauca. Vi ri-cordo a dare a M Trifone nostro la rendita di que due beneficienti sempre al sao

A Messer Cola.
A Padova.

1 Pains

... Il nostro M. Carlo si parti con la cotte, ed ha seco un ano figlinolo d'anni d'ingorno a diciesette molto gentil fanciullo; modesto e savio e religioso e quietissimo, e disideroso di farsi dotto. E stato fibi ura col Sig. Prior di Vinegia molto da Saisig. amato, e da tutta la sua casa è tenuto carissisno. lo pensando sopra Torquato di questo fanciullo, sumo, che se voi mostrato questa gratitudine al padre lo pigliante la casa, affineche I detto padre, pen avesse a fare altra spesa per lui, ciò sarebbe sentplicemente ben fatto, per mostrar ed usare che egli mi porta, che è sommo, e delle fatiche e cure e pensieri, che egli si pi-glia ogni di ed ogni ora per me; ed ol-ue a questo potrebbe la compagnia d'Ugolino, che così si chiama il fanciullo, che quietissimo, come dissi, e costumatissimo, giovare assai a Torquato , sviandolo can esempio suo dalle vanità di lufta di liulirandolo più allo studio, dal quale, come s, cie, egli si mostra assai lontano con la explante, e traendele ad essere più religiose,

MOLUME, TERRO persiosche Ugolino, dispoliuficion continuos Parmi: che , sia questa una pecasione e cha siodpyerebbe comperate da noi, coma sisual dire., a contanti., Pensatevi sopra, M. Carlo disegua, come, N. Sign. sia in Bologna y venir col fanciullo a Padeya Potrete ancor vai in quelli quattrone sei e più di conen scer la qualità del garzone mode iloggia ha descritta. A me in fine piacerà sopra modo che'l pigliate in casa. Molto giovano e nuocono le campagnie ed any fanciullo che tuttavia cresce , ed, impara , più i costumi che egli più conlinuaments, mede. Piacemi che siate stato più lungamente in villa per trastullo di quelli fanciulli, e massimamente dell'Elena; e se vinstarete ancora, non figample; perciocché questo è uno de due tempi dell'anno hellissimi per lo stare in villa. Non vi porto poca invidia, State sani e lieu tutti, e salutatemi M. Federigo, Ai 10. di Settembre 1541. Di Roma, or parti with and appelled the frique who my line A Messer, Cols. M onton li be & A. Padona, saint esseileig a pregamela egli a monec ica a alcaca, Intendendovi, nitomato al iletto dapo phishe levato n'eravate, ho volutot mandar: M, Laminio a visitarvi,, envedervi in mia vece, Souche il rivederete volenueri. Esso. sière bet le boste; ma le leaste sarannoi ron molto sollectiate che cost pous vollito. in the celling of the state of the celling of the c

Non posso, nè debbo mancare di pre gar V. S. ad aver per raccomandato Messer Bartolommeo Giugni nella causa del possesso della Pieve di Miransu, a favor del quale N. S. scrive, come ella vedera Se bene io credero potere essere stimato da lei più ardito di quello che mi si convenisse, massimamente non essendo qui ora nostro M. Carlo Gualteruzzi, il quale pigliasse fatica ad iscusarmi con V. S., ed a pregarnela egli a nome mio ancora; ma come che sia, confidandomi nella sua bontà e pradenza, in ogni modo sciino di fibili potere errare con lei, e con questo ardire ripregandola di favore al' detto M. Barto lommeo, disidero che ella sappia oche io ini sono di miovo grandentente rantegrasi to del buon giudicio che il Signi Due a la condel buon giudicio che il Signi Due a la condel buon giudicio che il signi del buon giudicio che il signi della sappia del buon giudicio che il signi della che il signi del buon giudicio che il signi della sappia sappia della sappia della sappia sappia della sappia sappia della sappia sap **VOLUME TERZO!** 

nuovamente mostrato nella persona di lei ; cusì altamente prograndola, come a questi passati giorni fatto ha; del qual giudicio rimango anco io insieme con tutta quella nobilissima città obbligato a S. Ecc., e ne la rendo infinite grazie. Stia sana V. S. e me tenga per molto suo, come nel vero sono. Agli 8. d'Ottobre 1546. Di Roma.

De nomi di coloro a quali sono scrisso le Lettere di quesso Volume.

#### A

| Adriano da Spilimbergo. | Pag. 428 |
|-------------------------|----------|
| Agostin Foglietta.      | 98       |
| Agostin Gonzaga.        | 194      |
| Agostin Lando.          | 271      |
| Agostin Mosto.          | 388      |
| Alberto da Carpi.       | 46       |
| Alberto del Bene.       | 453      |

| Alessandro de' Medic  | ci Duca. 397                           |
|-----------------------|----------------------------------------|
| Alessandro de' Pazzi. | 187                                    |
| Alfonso Toscano.      | <b>267</b>                             |
| Angelo Colozio.       | <b>3</b> 49                            |
| Antonio Anselmi.      | <b>4</b> 63                            |
| Antonio Capodivacca   | Banillo di Sinocci                     |
| Arttonio Mezzabarba.  |                                        |
| Antonio Nerli.        | 355 milia Paleotte                     |
| -Antonio Tebaldeo.    | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  |
| Aseanio Colonna.      | malara co n432                         |
| Aurelio dell' Acqua.  |                                        |
| ( rich                | George Progress                        |
|                       | Total Breen.                           |
| B B                   | Secretarian Commence                   |
| Tak                   | The second of the second of the second |
|                       | and the same of the same of            |
| Bartolommeo Alessan   |                                        |
| Bartolommeo dalla V   |                                        |
| Burtolommeo Torfani   |                                        |
| Benedetto Mondolfo.   | a' Of                                  |
| Benedetto Varchi.     | 402                                    |
| Benvenuto Cellini.    | 407                                    |
| Bernardin da Porto.   | · 258                                  |
| Bernardino Maffei.    | <b>436</b>                             |
| Bernardino Martirano  |                                        |
| Bernardino Sandri.    | 34r                                    |
| Bernardo Tasso.       | 224                                    |
| Bernardo Bibiena.     | 444<br>F                               |
| Bongwenturg Orcelle   | 7                                      |

in the limed

|                                          | 1978 E 1979                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | - Bette    | for diff                                | Alessand                                |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                          | 77.64                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 100 mm     | ro in                                   | Alessand                                |
|                                          | 7:32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |                                         | difonso                                 |
| ,                                        | THE STATE OF THE S |            |                                         | Augeria !                               |
| ۇ <sub>ن</sub> ە                         | was part of the same of the sa |            | Acres 1888                              | Amonio                                  |
| e et *                                   | Cammillo di Simone                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |                                         | Agr.                                    |
| 4,                                       | Cammillo Fantuccio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |                                         | 421                                     |
|                                          | Cammillo Paleotto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            | •                                       | 1.1.1.7                                 |
|                                          | Calcerano.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |                                         | · . • ·                                 |
|                                          | Carlo Nuvoloni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 22.        |                                         | 61311 A 36                              |
|                                          | Carlo Quinto Imper                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |                                         |                                         |
|                                          | Cesare Fregoso.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                                         | 399                                     |
| , S. | Cola Bruno.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                                         | . <b>4</b> 69                           |
|                                          | Confalonieri della                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Percola.   | •                                       | 457                                     |
|                                          | Consalvo Fernando                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                                         | 425                                     |
|                                          | Conte di Monteleor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |                                         | 134                                     |
|                                          | Conti di Canossa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                                         | ······································  |
| •                                        | Cristoforo Cernota.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                                         | in along                                |
| •                                        | Cristoforo Tasso.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                                         | <b>468</b>                              |
|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                                         | and all the                             |
|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7.         | •                                       |                                         |
|                                          | · <b>,</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | D          |                                         | $m{B}_{e^{lpha_{i}}}$                   |
|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                                         | Berners                                 |
|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                                         | Brown of                                |
|                                          | Donato Rulle:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | •          |                                         | 464                                     |
|                                          | Estato Etatio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            | `                                       | Berein Co                               |
|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •          | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | - 1 - 1 - 1   1   1   1   1   1   1   1 |
|                                          | ••                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>E</b> : |                                         | A SAME<br>A SAME AND CASE               |
|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | • •        |                                         |                                         |
|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            | •                                       |                                         |
|                                          | Emilio Emilj.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | •          |                                         | 216                                     |
|                                          | Enrico Orsino.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                                         | 133                                     |
|                                          | Ercole Duca di Fer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | TARE       |                                         | 433                                     |
|                                          | BILLIONE TARGET AT THE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |                                         | 4-4                                     |

| 100                  | K                                            |
|----------------------|----------------------------------------------|
| Breole Strozza.      | Barrardo Tadde                               |
| Brmete Stampa.       | of the ardo Tadde.                           |
| 7                    | Giovambattista La Co                         |
|                      | Genandales a Mark                            |
|                      | Covamination (1.50%                          |
| 7 - 2                | Essentantes 200 Bini                         |
|                      | Strate States Course (                       |
| Fabio Acorambono.    | 213                                          |
| Ferrante Principe di | Salerno. 344                                 |
| Ferriero Beltrame    | 7. 35 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. |
| Kilippo Gerio.       | 423                                          |
| Filippo Oriolo.      | 256                                          |
| Flaminio Tomarozzo   |                                              |
| Flavio Crisolino.    | \$ A A A                                     |
|                      | - TIT_                                       |
| Francesco Bellincino |                                              |
| Francesco Burlo.     | 36                                           |
| Francesco da Noale   |                                              |
| Francesco Bellino.   | 200                                          |
| Francesco della To   |                                              |
| "Francesco Guicciaro |                                              |
| Francesco Maria L    | Juca di Urbino. 92<br>Jalchiavello. 350      |
| Francesco Maria M    | '                                            |
| -Francesco Maria M   | lolza. 103                                   |
| Francesco Montana    | ro. 290                                      |
| Francesco Primo R    | e di Francia. 447                            |
| Fratelli di M. Fed.  | d'Ogobbio. 181                               |

G

Galasso Ariosto. Gasparro Pallavicino. 102 50

| •                                           | ,              | ·                                       |
|---------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------|
|                                             |                |                                         |
| •                                           |                | e<br>Por the                            |
| Thomasile Tradice                           | . 1012566.     | 404                                     |
| Gherardo Taddei.<br>Giovambattista Giraldi. | Solution .     |                                         |
| Giovambattista Guzonal                      | •              | •                                       |
| Giovambattista Mentebu                      |                | 29F<br>16 <b>3</b>                      |
| Giovammatteo Giberto.                       |                | 85                                      |
| Giovanfrancesco Bini.                       | •              | 23 r                                    |
| Giovanfrancesco da Ga                       | imbara.        | 383                                     |
| Giovanjacopo Leonardi                       |                | •                                       |
| Giovannantonio du Co                        | llalta         | A SERVICE CONTRACT                      |
| Giovannantonio Muscett                      | <del>-</del>   |                                         |
| Giovannantonio degli L                      |                |                                         |
| Giovanni Borgherini.                        | S OF           | 253                                     |
| Giovanni da Tiene.                          | ar area to the | 1007                                    |
| Giovanni Gioacchino.                        | 14 to 14       | <b>6</b>                                |
| Giovanni Naldino.                           | 1.5            | 354                                     |
| Giovanni Taddei.                            |                | This Coop,                              |
| Giovantommaso da Caj                        | Ala.           | 451                                     |
| Girolamo Cittadino.                         |                | 196                                     |
| Girolamo de' Godi.                          |                | * <b>(</b>                              |
| Girolamo Fracastoro.                        |                |                                         |
| Girolamo Gifiolo. 🔪                         |                | 467                                     |
| Girolamo Negro.                             |                | 245                                     |
| Girolamo Orsino.                            |                | • •                                     |
| Giulio Alvarotto.                           |                |                                         |
| Giulio Cammillo <b>Delm</b> ii              |                | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |
| Giulio Tomarozzo.                           |                |                                         |
| Giuliano de' Medici.                        | T 7 4          | 6r: '                                   |
| Guidubaldo Duca di U                        | rbino.         | 459                                     |

Contrary Armston

| ro hills Librarie J. r. c. free       | Masst          |
|---------------------------------------|----------------|
| Jacopo Buonfiglio.                    | 1020E          |
| Jacopo Doria. ( Matte ) sir east      | 1 <b>433</b> 1 |
| Jacopo Rosso. Alicale de ainota       | MONEY          |
| Jacopo Sannazzaro. White the methoday | Lewice         |
| Innocenzio Sinibaldo minimala minoria |                |
| ino Corpina.                          |                |
| tio Pattones.                         | 201-7 <u>K</u> |
| ese del Passo. I                      | harris.        |
| y da Sier Martin                      | Matte          |
| the fioritaries.                      | Such.          |
| Lampridio.                            | 44 t           |
| Latino Giovenale.                     | 47             |
| Latino Giovenale.  Lelio Torello.     | 485            |
| Leonico.                              | 200            |
| Lodovico Beccatello.                  | 292            |
| Lodovico degli Obizzi.                | 385            |
| Lodovico de' Rossi.                   | 346            |
| Lodovico di S. Bonifacio.             | 138            |
| Lodovico Dolce.                       | 408            |
| Lodovico Parisetto.                   | 381            |
| Lodovico Strozza.                     | 340            |
| Lope di Soria.                        |                |
| Luc'Alberto Lodiano.                  | 458            |
| Luigi da Porto.                       | 139            |
| Luigi Gonzaga.                        | 376            |

Jungles Romann.

#### M

| Maestro della Libreria di  | Santa G | W-                                              |
|----------------------------|---------|-------------------------------------------------|
|                            |         | 893                                             |
| Manfredo da Collalto.      |         |                                                 |
| Marcantonio de' Marsilj.   |         |                                                 |
| Marcantonio Lando.         |         | _                                               |
| Marcantonio Flaminio       |         |                                                 |
| 'Marcello Cervino.         |         | 416                                             |
| Marcello Pallone.          |         | 376                                             |
| Marchese del Vasto.        |         | 392                                             |
| Matteo da San Martino.     |         | 4•9                                             |
| Mons. di Fontanglata.      |         | 135                                             |
|                            |         | 3.3.3                                           |
|                            |         | 415                                             |
| N                          |         | 1 3.365                                         |
| ,                          | .•      | 1. 18 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 |
| 'Niccolò Astemio.          | • •     | . 🕶 🚛                                           |
| Niccolò Ardinghelli.       |         | 179                                             |
| 74.00010 371.011.61.001.11 | •       | 100 100 100 2                                   |
| •                          |         | , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,           |
| 0                          |         |                                                 |
|                            |         | to observe                                      |
| Ottaviano Fregoso.         |         | v. 1.59.V                                       |
| Ottaviano Grimaldo.        |         | . a3o.ī                                         |
| Owniano Cimpano.           |         |                                                 |
| •                          |         |                                                 |
| · •                        | .~ 1    | March 18 To                                     |
| <b>r</b>                   | •       | Keep mark                                       |

| Ank                      | 1                     |
|--------------------------|-----------------------|
| Paolo da Porto.          | Prajano Alicorni      |
| Paolo Sadoleto.          | <b>279</b>            |
| Pierfrancesco Borgherini | 240                   |
| Pierluigi Farnese Duca.  |                       |
| Pietro Ardinghelli.      | 109                   |
| Pietro Aretino.          | 412                   |
| Pietro Avila.            | Store de Roll         |
|                          | entura :              |
| Pietro Faraone.          | il occide significant |
| Pietro Lomellino.        | 217                   |
| Pietro Panfilio.         | 303                   |
| Pietro Paolo Vergerio.   | <b>38g</b> .          |
| Pietro Raguseo.          | <b>386</b> .          |
|                          |                       |
| R                        | -                     |
| <b></b>                  | 1                     |
| •                        | ,                     |
| Ridolfo Pio.             | 119                   |
| Roberto Macigni.         | 256                   |
| Roberto Magio.           | 395                   |
| Romulo Amaseo.           | 183                   |
| Hommo Zimasco.           | 100                   |
|                          |                       |
| <b>S</b>                 |                       |
|                          | -                     |
| Sciplone Orsino.         | 357                   |
|                          | •                     |
| FIRE                     |                       |
| 4.                       |                       |
|                          |                       |
| Taddeo Taddei.           | 110                   |



#### Errori

#### Correzioni

| Pag. 49 l. 1 seno      | <b>8811</b> 0 |
|------------------------|---------------|
| 62 » 30 complicata     | complicate    |
| 67 » 32 ia -           | le            |
| . :203 > 14 letttere   | lettere       |
| 724 » 8 Voi.           | vai,          |
| '232 > 17 i ducati     | in ducati     |
| <b>252 &gt; 9 mato</b> | nate          |
| 153 » 3: fime          | fine          |
| 160 × 5 pensiesi       | pensieri      |
| Am. 169 » 6 Virgiliana | Virgiliana    |
| 171 > 32 tritta        | trita         |
| 773 = 14 8             | ha con        |
| 274 × 23 :550.         | z 53o.        |
| 204 > 7 VC-            | ven-          |
| max > 15 secondare     | fecondare     |
| a68 » a colai          | a celui       |
| 269 ,> 12 facciate     | fasciate      |
| 279 > 25 ne            | •             |
| 323 » a patir          | partir        |
| 338 » 11 sineste       | sestine       |
| 340 > 25 in-ventee     | ju-ventae     |
| 35r » r carissimi      | carissimo     |
| 464 » 9 a restarne     | ho a restarne |
| 475 » 22 dabbeue       | dabbeno       |
| 478 • 9 per            | pur           |
|                        |               |





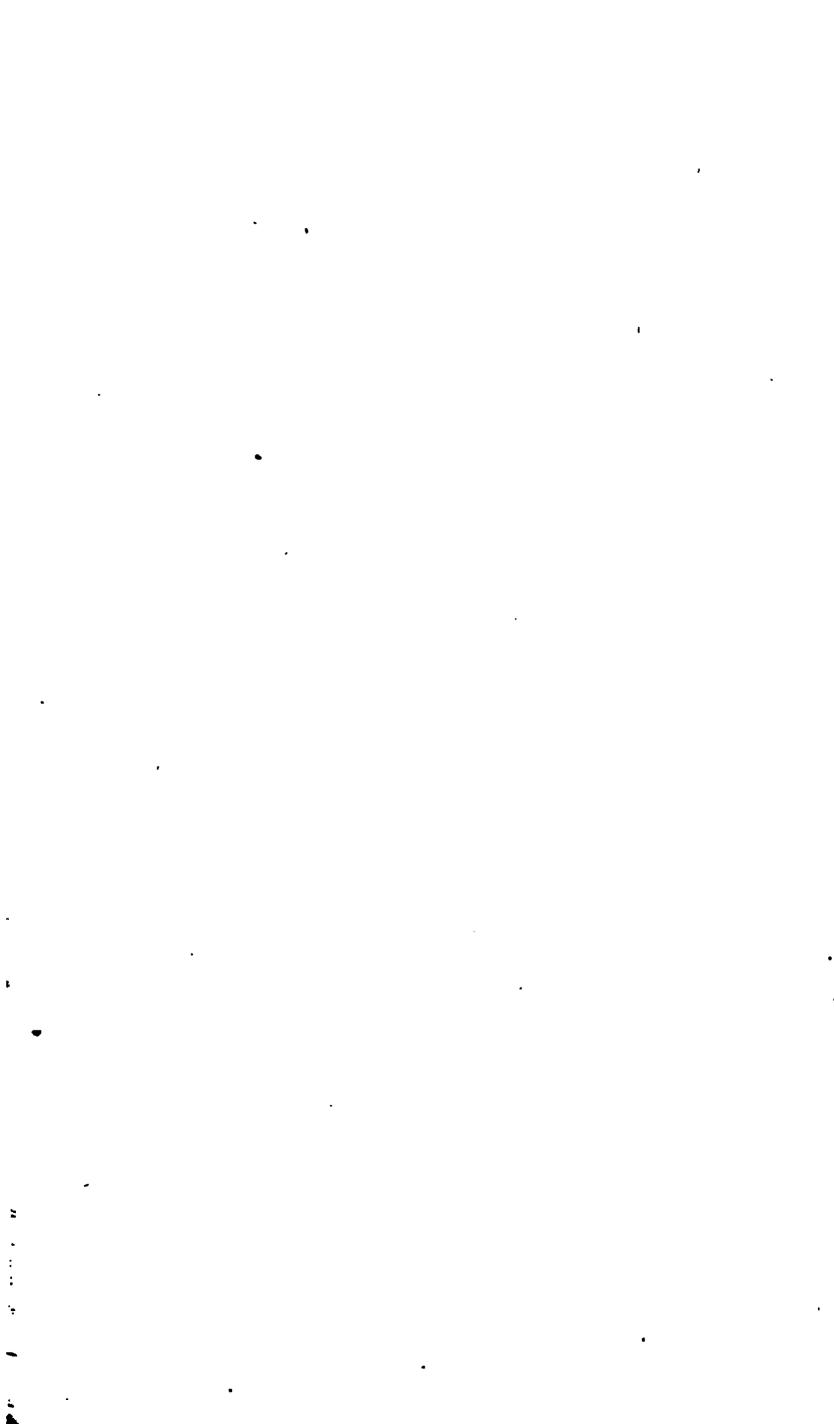

|   | • |   |   | · |   |
|---|---|---|---|---|---|
|   |   | · | • |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   | , |   |   |   |   |
| • |   |   |   |   |   |
| • |   |   |   |   | • |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |

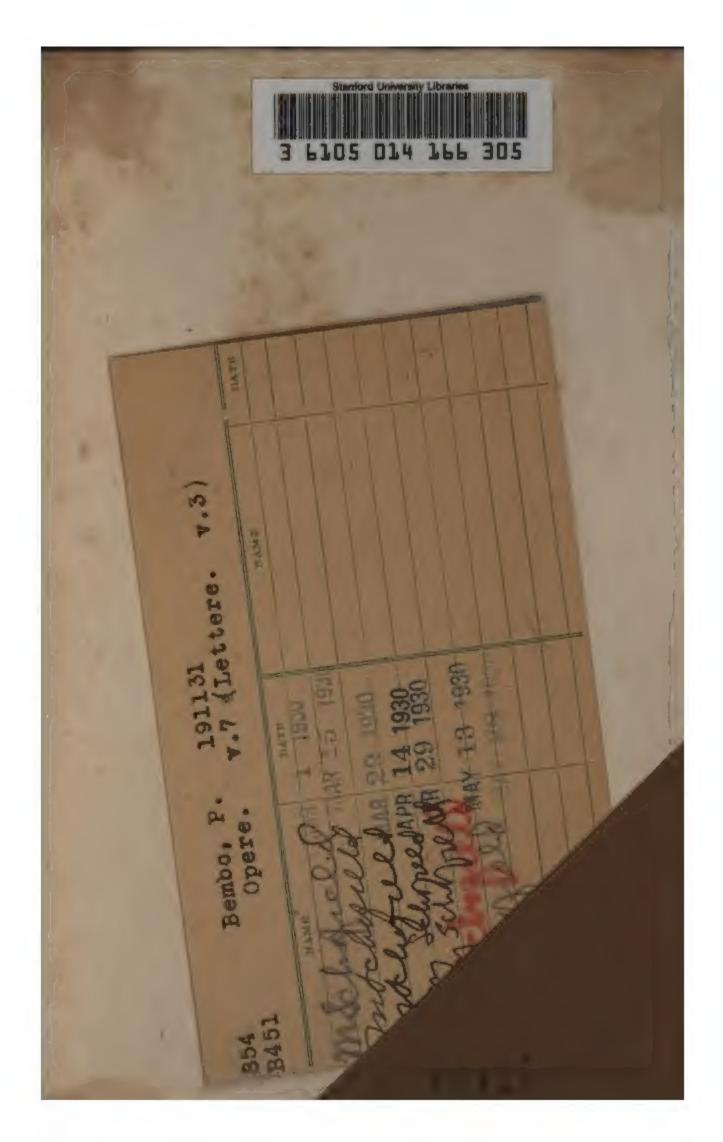

